



Ex Bibliotheca majori Coll. Rom. Societ. Jesu

0 26



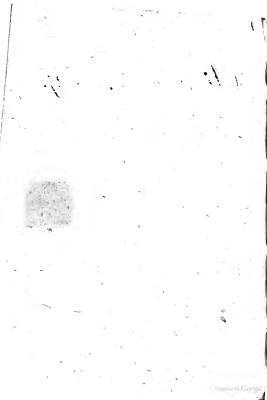

# SERMONI DOMESTICI

Detti priuatamente nelle Cafe Romane della Compagnia di Giesù

Da Gio. Paolo Olina , Generale della stessa Compagnia.

PARTE PRIMA.



MDCLXX.

CON LICENZA DE SVPERIORI.

# SERMONI

Figure programments nello Catet Latensdella Pourgagaix de Clevà

Da Cir. Part Olivar Green de della Heja Langer

PARTE PRIMING



IN SOMETERN VERSE MOCLXX.-

ISOMAN DEC ASABOTA MOD

| randis sermone to the                      |
|--------------------------------------------|
| Bbidienza religiosa, Virtù proprijssi-     |
| Lilla Companie                             |
| ma della Compagnia                         |
| JSERMONE II.                               |
| Discoprimento della Coscienza, Anima       |
| della Compagnia, e come in essa si pra-    |
| stichiae 47                                |
| cellisugos SERMONE III. 1 4.3              |
| Zelo d'Anime, quanto necessario a'Reli-    |
| giofi della Compagnia . 87                 |
| ém SERMONE IV. S 44.4                      |
| Zelo d'Anime, se schiua patimenti, non     |
| conuerte Peccatori . 3121                  |
| Dás SERMONE V.                             |
| Zelo d'Anime,sia serio co'Prossimi,se bra- |
| ma di fantificargli                        |
| SERMONE VI.                                |
| Zelo d'Anime, parli di Dio in Casa, per    |
| poi parlarne fruttuofamente co proffi-     |
| b mini al 1. 1 5 01 10 1207                |
| STREET SERMONE VII.                        |
| Persecutione, Indizio di Virtà . Ad essa., |
| Lettermone indixio di Auta . Ma custa      |
| . 16                                       |

Tamasay Google

| fe veramente è fomma, ed è fenza-<br>nei, dopo qualche tempo, cede la Ma- |
|---------------------------------------------------------------------------|
| lignità - susseppe del sche sere 345                                      |
| SERMONE VIII.                                                             |
| Lingua religiofa compunga Peccanti . C                                    |
| confoli Penitenti Sia amorofa nell'                                       |
| ascoltamento delle Confessioni: e sia                                     |
| totalmente celestiale nella conuersatio-                                  |
| in a de Dend Company of the section of the section                        |

# SERMONE IX.

S. Francesco Apostolo dell'India, insegnò coll'esempio, a fondare l'Apostolato a nella totale e piena Indifferenza, a Ministerij, a Case, a Prouincie, e a Climi.

### SERMONE X Set in 1812.

S. Francesco, Apostolo dell'India, coll'infatiabile sete di Patire e coll'odio capitale à ristori e ad onori, santificò s'Oriente: e mostrò à Noi la Forma di persettionare chi crede, e di conuertire chi mal crede.

# SERMONE XI.

S. Francesco, Apostolo dell'India, abbominando delitie terrene, e ricusando conforti diuini, la correua, oue più sudauz, e meno si gradiuano le sue industrie.

Tanto faccia, chiunque, nella Compagnia, vuol diuenire Seguace di si sublime Apostolo.

356

# SERMONE XII.

Ogni Sacerdote della Compagnia sia osferuante della Regola, e luminoso d' Esempij. In tali Doti, i Sacerdoti più prouetti precedano a'Religiosi più nuoui. Ciò seguirà, quando amino la Mortificatione, e quando si dichiarino intolleranti di Trasgressioni, e odiatori d'In-

18 tiepiditi V alia (1877

| da little be da little be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | da'liti 30                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| le contumanze Toll 0 . 5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | le scottumanze 33           |
| portas Syon : " TO TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | portas Sion, cosi fempre 47 |
| & onorati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | & onerati 86                |
| del Dialogo - 1 3 - 1 - 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | del Decalogo 97             |
| (aparati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | feparati a III              |
| The second of th |                             |
| le vittuagha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | la viccuaglia 113           |
| quicquid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | quidquam 343                |
| dell abarbarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | della barbarie 149          |
| nondimano http://www.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nondimeno 156               |
| ruggiade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rugiade 162                 |
| serio de profilmi 1970.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ferio co'proffimi 191.195   |
| rafferenaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | raticienato 315             |
| Ebrei circoncisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ebrei incirconcifi 227      |
| fed adunder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fed abunder 240             |
| non amarmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | non amarui 257              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | permetto 286                |
| prometto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| fopracariche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| Cielo fereno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cielo serenato 369          |
| infoffribili confusioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | insopportabili confusio-    |
| THE PERSON AS INCOME.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ni 413.                     |
| mangiata d'Abramo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mangiata di Adamo 461       |

D'altri errori, per variamento di lettere. fi lascial'emendatione alla perspicacità di chi legge.

# SERMONI DOMESTICI DETTI NELLA CASA PROFESSA DEL GIESV

# SERMONE I. nella Vigilia di Santo IGNATIO Confessore.

Et Vos similes hominibus expectantibus Dominum suum. Lucæ 12.

L'VBBIDIENZA, virtù proprissima della Compagnia, quanto più cieca, tanto più santa; non discute precetti, non ricusa durezze, non ammette lusinghe, odia patti, e vnicamente procura di vnirsi à Dio, coll'umile esecutione de suoi diuini voleri.

ftri fanti Voti, fono stato grandemente perplesso, à qual mi appigliassi de'trè, per ragionarne. Finalmente hò giudicato di esa-

minare il terzo e vltimo dell'Vbbidienza.

Aciò mi muouono il Giorno e'l Voto. Il

A 2 gior-

#### **VBBIDIENZA**

giorno, percipehe douendost celebrare Solennită, tră noi si riuerita, nel natale di S.Ignatio nostro Padre, mi pareua di offenderlo; se tacessi di esta, mentr'egli tanto caldamente ci raccomandò l'Vbbidire, che, spontaneamente cedendo all'altre Religioni, o nel filentio de labbri, o nella nudità de piedi, o nel lauoro delle mani, o nell'asprezza dell' abito, o nella molestia delle vigilie, o nel patimento de'digiuni, o nell'orrore della solitudine, si appagò, che nella sola Vbbidienza le precedessimo. Per essa scrisse quella celefte Lettera, che si comunemente fi ammira e si legge nella publica Mensa, di quasi tutt'i facri Ordini. In essa volle, che consistesse la nostra liurea; e in sua corona, sottomise con Voto fingolare al comando de' Romani Pontefici tutt'i Professi delle nostre Case. Dunque errerei, se, nella giornata festosa d'vn-Santo, che sì altamente e sentì e scrisse dell' Vbbidienza, non ragionassi di essa, e discorressi di altro . Il Voto poi di tanta Virtù, come più di tutti gli altri e disarmato e mal difeso, mi obbliga, à proteggerlo e ad afficurarlo . Vdite . Combattono, per la Pouerta,i Concilij e i Canoni della Chiesa; mentre, per poche monete, dichiarano i violatori di essa,

pro<sub>7</sub>

proprietarij , e infami , fino à diffotterrare. da'cimiteri i cadaueri fcomunicati de' trafgressorii con gittargli a'Corui ne'mondezzai. La Pudicitia parimente è custodita con tapra cura e da Teologi e da Papi, che non fi tollera, negli spregiatori di tal dote angelica, piccolezza di materia, fenza offesa mortale di Dio. Tanto è appannare questo Cristallo dell'Onestà, quanto spezzarlo: gridandosi in tante Scuole e proclamandosi in tanti Oraco-II. NON DATVR PARVITAS MATERIAE. All'incontro, per render reo di facrilegio vn Rubello dell'Vbbidienza, bisogna, o che il Suddito diuenga Serpente, con quel fischio condannato di scoperto dispregio, esclamando , Non voglio : o che il Superiore ; sfoderata la più tagliente spada della sua armeria, dica con tuono spanenteuole, Ti comando in virtù diotutto quell'imperio, che il tuo Voto mi hà conferito. Or quanto è cosa insolitad; che il Soggettato così proteruamente risponda, e che il Reggitore così amaramente prescriua ? A ciò si aggiunge la solenne protestatione del nostro beato Legislatore, con cui affermò, nè pur sottoporre à colpa veniale qualunque inosseruanza di regola. Se così è, ognun vede, in qual rischio sia posta la "Simmona'S

# **VBBIDIENZA**

nostra Perfettione: mentre, da vna partes non vsando ella o coro, o vanga, o sacco, o selua, totalmente dipende dall'Vbbidienzalis, e, dall'altra parte, à questa, quasi in tutto, mancano e corazza per ripararsi estocco per ferire, appena trouandosi, chi contro esta possa grauemente preuaricare. Per ciò io questa mattina, in mantenimento d'vn Voto si spogliato di guardie e si necessario alla, nostra santità, esporro, Quanto facilmente si perda il merito di esso, e Quanto facilmente si perda il merito di esso, e Quanto facilmente ul e perdite di chi malamente l'osserua.

Et Vos similes hominibus expectantibus Dominum suum. Ciascheduno ottimamente si accorge, in tale espettatione sigurarsi l'Vbbidienza, che nulla sà o dell'ora o del sito o del sine, con cui può sopraggiungergli il comandamento di chi presiede. Tal beata cecità e gloriosa incertezza solleuano l'Vbbidiente à corone di prezzo incomparabile. Conciossache la Pouertà, ancorche somma e ne'rematori e ne'bisolchi e ne'mendici, non però porge loro la palma di canonizzata virtù. Così pure infiniti sono, che virilmente si astengono dalle sozzure del senso per l'infamia del delitto, senzache viruano con lode di perfetti. Ladoue chi si

confacra o alle leggi del Chiofiro o a'voleri del Prelato, quando pienamente adempia. le ordinationi di chi lo guida, e le prescrittioni dell'abito che porta, à tal titolo, è riputato domefico di Cristo e collega d'Apostoli. Di quà è, che Lucifero astutissimo nel danneggiare, oue disegnò di abbattere l'eminente bontà de'nostri primi Padri, non. disfuase loro, o l'vso di contemplare, o l'ardore d'amare, o la sommessione di riuerire chi li creò. Non assall la loro Verginità, sì pura, che non si auuedeua d'apparire discoperta. Non oppugnò la loro Fede, rendendo dubbiosa la carità d'vn Dio, che minacciaua sepolture all'assaggio d'va pomo. Non aggrandì loro la fublimità della propria natura, creata in gratia; affinche, contenti del dominio, che possedeuano, sopra tutte le creature e in tutta l'ampiezza del Mondo, non aspirassero al conseguimento de'beni futuri. Sola volle atterrata la Soggettione: nè, per abbatterla, colse egli di sua mano i Frutti vietati, e in vasi d'oro gli offerse improuisamente ad Eua e ad Adamo, nell'ora del ristoro e della cena. Tutto ciò (disse à se stesso Satanasso) e più di ciò accaderà, se io discredito l'Vbbidienza, e à tal Virtù tolgo il beato

# VBBIDIENZA

velo della fedele cecità, che tanto altamente : promuoue i meriti di chi professa dipendenza da Dio! Quando à costoro io apra gli occhi, fubitamente gli accieco: e do loro morte fe loro non lasció calate le palpebri, per troppa riuerenza a'dinienio Basterà, che io a'Sedutti metta in disputa la oppressione del vassallaggio :: e incontanente scoteranno il gioto della feruità, e conculcheranno le tauolo del precento . Se io dico, CVR PRA-CEPIT? correranno all'Albero, rimireranno'i germogli, piegheranno i rami, e, ammirato il colore delle frutta, le inghiottiranno, à dispetto di chi le proibì. Quanto disse, tanto auuenne, mà si noti e la facilità della. caduta, e lo strattagemma dell'assalto. Io per mè credo, che, sicome Iddio permise al Diauolo, che assediasse e che slagellasse Iob, purche non gli togliesse la vita : così penso, che concedesse al maligno Spirito la libertà di tentare la Donna, purche, per distorla, non. si trassigurasse in Angelo di luce, accioche co' riuerberi d'vn volto serafico non accrescesse veneratione a' suoi detti, e non sottomettesse l'ascoltatrice, per la marauiglia de' suoi splendori, all'approuamento de'suoi inganni, Tentala, disse Iddio, mà con sembian-

biante o d'yccello o di fiera. Accettò subitamente il Principe delle tenebre la conditione della figurase ficuro di vincere, qualora formasse quistioni intorno alla conuenienza dell'Editto, non si curò di comparire alla Femmina, o in forma d'Airone fregiato di pretiose piume, o come Cigno sonoro di voce e amabile di colore, o in corpo di Leone formidabile nella giubba, o con corporatura di Elefante e di Alicorno, riguardeuole e nell'auorio e ne'contraueleni. Qualunque io mi presenti a' primi Huomini, se loro fuggerisco questa, più tosto sillaba, che voce, CVR, che tanto lusinga chi ama nouità chi aspira à proscioglimenti, li diuido dal Creatore, e gli aggrego alla fattione dell'in-ferno. Voglio vestirmi della più vile sembianza, che produca il terreno, e, fattomi Biscia, in vn solo colloquio corrompo gl'innocenti, e trionfo de'santificati. Ciò detto, diuenuto Serpente, si abboccò con la Conforte di Adamo, fischiando con suono compassioneuole: CVR PRÆCEPIT vobis Deus, Gen. ut non comederetis de omni ligno paradist? A 1. tali accenti incantata la Femmina, quantunque vdisse sì enorme bugia, e benche vedesse sì brutto Mostro, tuttauia, perche si daua.

vn crollo al Bando promulgato, e si faceua-vacillare il Giogo imposto, attaccò pratica col mentitore, e, dopo pochi periodi, si arrendette alle frodi dell'assassino, volò allapianta, rapì il cibo, lo diuorò con fretta, lo porse con tanta autorità al Marito, che quegli pure, senza rissettere o al terrore del supplicio o alla maestà del Comandante, trangugiò i rimasugli d'vn frutto morsicato, ancorche certo di perdere l'amicitia di Dio, e di decadere dall' imperio dell' Vniuerso. Tanto possono in Anime, glorificate da gratia e solleuate da rapiméti, queste due voci, CVR PRÆCEPIT. Or se vn PERCHE, auuicinato à Statuto, di cui Iddio fù autore e banditore, piegò huomini fanti à dispregiarlo, à trasgre-dirlo, à vituperarlo, con dichiarata ribellione e con publica crapula : che farà sì maligno PERCHE, qualora screditi le costitutioni d'vn huomo, e oue impugni, non ininfinita copia di delitie, l'astinenza da vna Mela, mà, in somma penuria di vmani conforti, il digiuno da Faui e il trangugiamento della Mirra? Due Animi, creati fanti e inuigoriti da visioni, se dalle fauci d'vna Serpe odono pronunziarsi, in vilipendio di Legge proferita dalla bocca di Dio, CVR pracepit

vobis Deus, incontanente voltano le spalle al Cielo, calpestano il chirografo della salute, si fanno schiaui di Satana, e antipongono all'inghiottimento d'vn frutto la beneuolenza di chi li formò, la speranza d'un Regno eterno, e le frequenti apparitioni degli Angioli, accettando la confiscatione della Monarchia,l'esterminio della morte, e la pena di Fuoco eterno: Che mai non opererà la fragilità d'vn Giouane, vscito di fresco da pantani dell'Egitto, se vdirà, dirsi da vno più di sè prouetto ne'ministeri della Religione, in biafimo d'ordinationi vmane, e non diuine, CVR pracepis vobis? Ah, è spedita la nostra Santità, ed è abbattuta la nostra Osseruanza, se,à chi ci anuelena coll'esaminanza de precetti diuulgati, non si fà testa, gridando: io eseguisco, e non discuto, Comandamenti. Ohimè, pur troppo siamo e figliuoli de'nostri primi Progenitori ed eredi de'loro falli . Spalancarono i miseri l'vdito alle suggestioni del Drago, e si nascosero, quando Iddio, con offerte di misericordia, li richiamaua alla perduta Vbbidienza . Audiui vocem tuam, & timui. Così taluno di noi, fuggendo chi l'inuita al rispetto delle ordinationi, si abbandona negli artigli di chi lo strozza con amma-

liata dubbietà CVR, PRACEPIT ? Ta-S.Ang dium patiuntur ad reuocantem, & NON IN-Tract. TELLIGVNT IVGVLANTEM. Si anno-45. in ueri pure tra'futuri fuggitiui della gratia,chi To. To.38 ofa bilaciare la conueneuolezza degli ordini . 173. Non così certamente operò Paolo Apostolo, volontariamente cieco nel soggettarsi à Dio, anche dopo la ricuperatione della Luce. Onde, soprammodo desideroso di trasferirsi à Roma, e lungamente in tal viaggio impedito dalla diuina Prouidenza, questa sempre e addusse a'Romani, in discolpadella sua tardanza, e sempre adorò, senza. minima curiofità di rintracciare le ragioni Rom. dell' oftacolo. Nolo vos ignorare; fratres; quòd sape proposuerim venire ad vos, licet pra-peditus suerim. Notifica la proibitione a'noı, uelli Cristiani, senza entrare à riconoscerno l'equità. Quod fuerit proibitus dicit, QVAM-OBREM autem, nonitem. E finalmente conchiude Gio, Grisostomo, attonito all'incompa-Hom. rabile cecità di sì ossequioso Apostolo: NE-2.12 QVE ENIM EXAMINAT DOMINI MANcp. ad DATVM, SED PARET . Nella quale ri-Rom. uerenza alle deliberationi del Cielo, come To.41 di tempo così di merito precedette à Paolo 16. Apostolo Abramo Patriarca. Dopo l'vscita e

dal-

----

dalla Cala paterna e da'confini della Patria, sopportando il grand'huomo vn'esilio insoffribile trà Popoli, peruersi di Setta e sanguinolenti d'esercitio, mentre credeua di respirare dall'asprezza di sì amare propositioni, fenti dirsi dall'Angelo, che si Circoncidesse, e coll'istesso coltello s'infanguinasse nelle. carni del figliuolo e de' domestici. Il Rito era infolito trà gli huomini, era penoso a'se-riti, ed era pericoloso anche di morte à gli auanzati negli anni. Pareua, per ciò, ragioneuole, che vn tanto Personaggio replicasse al Messaggiero di Dio, o, per dir meglio, à Dio stesso, che nella Scrittura si descriue intimatore del taglio. Signore, mancano cerimonie basteuoli à dichiararci vostri serui, senza che ci fottomettiate à viuere ludibrio delle Genti, per l'obbrobrio di piaga sì schifa ? Domandate sacrificij, e offeriremo al vostro Nome intere mandre d'armenti. Obbligateci ad inuocarui ne'luoghi facri; e noi, con la fronte sul pauimento, vi publicheremo nostro Principe e Dio : Se volete su vostri altari i nostri tesori, eccoli caricati e di metalli e di gemme. Mà non vogliate esporci à gli schernimenti de'Cananei e de' Ferezei, col sangue di troppo sconcio carattere. Nul-

la di ciò o disse o sognò l'afslitto Ramingo; mà, subitamente bendatisi gli occhi, per non. riflettere all'apparente sconciatura di costumanza inaudita, affilò l'acciaio, e riempì la. casa d'impiagati, EADEM DIE circumcisus est Abraham & Ismael filius eius, & omnes viri domus illius. Grida con tutto lo spirito Pietro Grisologo: Patris monita retractare non licet . Sic Abraham, whi Deum credidit, MAN-DATORVM FORMAS NON ATTENDIT afperas & acerbas . Circumcissonem recipit verecundam, &, que calestis Pater iubet, NON DISCYTIT, SED IVDICAT GLORIO-SA. Nè qui finì l'offequio alle diuine voci nell'animo del tentato Vecchione. Posciache, ordinatagl'in sogno l'vecisione del figliuolo Isaac, non isbigotti o alla seuerità dell'oracolo, o all'atrocità dell'attione. Vide la durezza dell'imposto parricidio; considerò le insuperabili difficultà di sì crudo olocausto; indouinò l'odio, che si tiraua addosso con sì spietata esecutione; conobbe. che dietro al giouane trucidato, o l'incatenerebbono come furioso, o lo farebbono in. pezzi come parricida. Tuttauolta, chiusi gli occhi del discorso, si auuiò al monte, e alzò il ferro sul collo del Primogenito. In sì

Gen.

Serm.

55. To.3, 74

grande orrore di stirpe estinta, di erede seannato, di moglie messa in perpetuo lutto, di fama perduta, e di mormorationi eccitate in ogni angolo del Distretto, bastogli hauer vbbidito al fuo Signore. Parricidium conside. Ibid. rat perscelestum : sed, QVIA DEVS IM-

PERAT, totum pictati committit.

E nondimeno, à fronte d'vn Figliuo-4 lo quasi suenato dal Padre, mi si mostra operatione maggior di questa, per istabilirci nella conservatione del terzo Voto. Veggo in montagna assai più funesta, e con carnificina incomparabilmente più dolorosa e più infame, per comandamento del Padre eterno, agonizzare sul tronco d'yna Croce l'eterno suo Figliuolo, fatto huomo per noi. Qual fù giammai la necessità di scena, alla. cui alzata tremò la terra, mancò il giorno, s'eclissò il Sole, e la morte ridiede vita a'defunti? Non si dica, trè chiodi settanta spine e migliaia di flagelli essere bisognati alla Redentione del Genere vmano: imperoche, al, rompimento delle nostre catene e al discioglimento della nostra schianitudine, bastaua. il primo vagito dato fuora, o la prima lagri-

ma sparsa dal Redentore nella mangiatoia. Anzi poteua il Figliuol dell'huomo, per l'infi-

nita

nita dignità della fua perfona, e per l'inefplicabile valore dato alle sue opere dall'ipostatica vnione della sua Vmanità alla Persona. del Verbo, fedendo in vn trono gioiellato vestito di porpora, benedire il creato, e prosciorlo dalla tirannia del Diauolo. Ciò non segui, sì perche, presupposto il precetto del Padre, doueua Cristo morire, se voleua saluarci; sì, e molto più, percioche Iddio volle confonderci nella disubbidienza a' nostri Maggiori e alle nostre Costitutioni, mentre vn huomo Dio agonizzò sul patibolo, per fola brama di vbbidire, e per folo defiderio di scontare colle agonie d'vn legno le delitie d'vn tronco. Venio in veritate Crucis, fcriffe S. Ambrosio, mortis humilitate obedientiam probaturus, ot inobedientia deleatur . ....

Serm. in Pl. 50. To.37

151.

Quì molti esclamano, se ciò è, beata la Compagnia, in cui così gloriosamente siorisce e regna l'incoronato voto dell' Vbbidienza. A tal coro congiungerei le mie voci, e sestoso confermerei i trionsi di chi così crede: se ne' giubili conceputi non mi raffreddasse l'allegato sacrisco d' Abramo. Nel che non mi spauenta l'amaritudine dell'offerta, mà la circospettione dell'obblatore. Vdite. Accettò Isaac di morire vittima di

reli-

religione. Sall col Padre l'appenino, fi caricò le spalle di legna, portò nella mano la fiaccola accesa, si compose l'altare, benedisse Dio, che lo volesse esempio a posteri di perfetta soggettione a' fuoi statuti. Tutta-uolta l'innocente Giouane con grosse funi fù legato dal Genitore alle trani più groffe della catasta: nè ciò si fece dal Patriarca o nelle sole mani dell'Vnigenito o a'soli ginocchi di esio. Vni con nodi indisolubili alla durezza de' ceppi ogni membro dell'Erede sì strettamente, che, per niun modo, poteua muouere vn folo offo del corpo od vn folo dito de'piedi . Vincitur innocens bostia. Serm. Dubitò per auuentura l'affannato Sacerdote, 72. de che il Giouanetto, per paura della strage, Temp precipitatofi dall'altare, fi faluaffe con la fu- To-42 ga nella vicina foresta? nò : poiche concuore intrepido si era offerto alla santità del colpo. Perche dunque legare e con disonore e con dolore, chi volentieri moriua per Dio? Non si assicurò il perspicace Ministro, che a'lampi del ferro Isaac, diuoto si mà huomo, non douesse scolorirsi, e nello scaricamento del coltello non potesse alquanto scuotersi, preualendo al feruore dell'animo l'infermità della natura. Vdiamo Ago-116

ftino . Vincitur innocens Hoftia , ne Offerentis denotio putaret se minus aliquid exhibere, SI IMPATIENTIA DOLORIS VICTIMA CALCITRARET . Adunque, fe, fotto la spada, chi è ferito, vn tantino vacilla, sporgendo il collo per adempimento dell'ordine, e alzando vn piede per temenza della. morte, toglie il pregio à sì prodigiosa obbla-tione; e crede Abramo di non sacrificare il figliuolo, se il figliuolo, chinando la testa. con inaudita fortezza al troncamento della. vita, vn poco poco si muoue col dito minimo del piede sinistro: Noi ci crederemo vb-bidienti, non dico se in caso d'acerbissima. morte, mà se in caso o di tollerabile disagio o di leggiero rossore, per sottrarci al sacrisicio del precetto, dibatteremo e piedi e mani, e lingua e capo, e da'capelli fino a'calcagni ci sforzeremo di scansare il Comando ? Non fi sospettò, nello scempio d'Isaac, ch'egli con la sua mano trattenesse il braccio al Padre, e che dal pugno di lui strappasse il coltello. Non si stimò, che, alzando le strida, implorasse l'aiuto del Contado, e che solleuasse i Villani alla difesa del suo spirito. Fù solamente incerto l'inferugrato Patriarca, che vn Principe di sì alto nascimento e di si ricco patrimonio appannasse la gloria del sacro funerale coll' inuolontario mouimento o della gamba o del collo. Nè offerentis deuotio putaret, se minus aliquid exhibere, se impatientia doloris Victima calcitraret. Or noi, che leggiamo vituperarsi l'offerte dell' Vbbidienza, qualora vn nobile Primogenito, muore bensì egli festoso, mà o scontorce il viso, o si torce nel fianco, millanteremo di viuere, nel cospetto della Chiesa, vittime di acclamata Prontezza, anche quando, ritrofi à chi ci regge, con le rughe della fronte, col pallore delle guance, con lo stridore delle voci, coll'incrocicchiamento delle mani, con lo sconciamento de'membri, ci dichiarassimo di vbbidire forzati? Peggio sarebbe, se vantasse persettione di ascoltamento, chi,con gemiti e con preghiere, intollerante di regole e contumace ad intimationi, riuoltaffe il giogo di questo voto in letto di riposo a'suoi voleri. Somigliante mostruosità, per diuina. misericordia, non si scorge trà noi, se à sorte, in sì grosso numero di Prouincie e di Collegij, anche in noi non forgesse o vn. Datan ribello a Moise, o vn Assalon persecutore del Padre.

Quel che da noi può verificarii, con
B 2 fom-

Matth 10.

fommo fcemamento de nostri meriti, fe non m'inganno, è la stolta imitatione del Cieco di Gerico. A costui si presentò il Redentore, e, per racquetarlo negli vrli, gli diffe, Quid tibi vis faciam? A tal rimbombo di tremata conniuenza, Bernardo trangoscia, e, spasimando per la dissonanza del colloquio, Igrida l'ignorante Mendico. Tù, tuona contro à colui il santo Abate, senti dirti da vn Dio, che debbo io farti, per conformarmi a'tuoi arbitrij: e non tremi, e non cadi, e non esclami con la bocca nella poluere: Voi, Iddio mio, farete à mio modo, che sono meno asfai d'vn verme nel vostro cospetto de Fate ciò che vi aggrada, e comandate à mè, quanto stà registraro ne'vostri decreti. Quid vis, ut faciam tibi ? Siccine, Dominus quarit, ut 1. in Serui faciat voluntatem? Verè cecus ille, quia non confiderauit, non expauit, non exclamauit: Absit hoc , Domine ; TV MAGIS DIC, quid me facere velis. Sic enim decet, sic omnino dignum est, non meam à te, sed à me tuam quari & fieri voluntatem. Non vorrei, che la beata cecità di vbbidienza vigilante e riuerente si trasfigurasse in temerario arbitrio di detestabili accecati. Temo, che anche nelle nostre Case, come ne sentieri di

Serm. conu. d.Pau. 161.

Gerico, chi gouerna dica a'foggettati, Quid tibi vis faciam & Qual luogo vi dispiace meno? Qual ministerio vi piace più ? Oue piega il vostro genio, e doue sarebbe il voftro centro de vostri fini ? E voi sofferite parole si contrarie al religioso vafiallaggio, che giuraste ? Contrapponete magnanimi ad vn effeminato, Quid tibi vis faciam, vn'apostolico, Domine, quid me vis facere. Si sgridi da sudditi, chiunque de' Reggitori diffida della fua virtù, e, in vece di lauorare, eterni diademi con libertà di comandamenti, impouerisce con lusinghe, chi vien sollecitato, à sfigurare la regnante scruitu de Chiosti in seruile adempimento delle proprie inclinationi . Absit hoc, Domine, tu magis dic, quid me facere velis. Sottomettiamo il capo a'nostri Capi: protestiamo virilmente à chi debolmente c'imbriglia, voler noi godere i frutti de'nostri Voti, con soggiacere a'Luogotenenti di Dio ando in in in in in

7 Ciò fi eseguirebbe, replica qualche odiatore de'precetti, qualora o la rusticità di chi comanda, o la grauezza del pelo caricato, non ci ritirasse dalla generosa offertadi noi stessi a'nostri Superiori. Niuna delle oggettioni vi assolue. Primieramente sono

B 3 più

più rari delle Fenici i Prelati ingiuriofi; poiche la fectta di essi è bilanciata da tante mani . ed è ruminata da tante menti, che non pare possibile, che la Reggenza di sacre Raunanze si assegni ad huomini, come dite, crudi ed inciuili. Sia nondimeno, come falsamente fi oppone. Quanto più rustico o diviene o riesce, chi ha le chiani de facri Cenacoli; tanto più pretiofa si forma la corona di chi adora gli indifereti voleri di persona soprastante. L'iperbole del sentimento euangelico rifonò le prime volte in Chiaraualle, con gradimento di que Monaci mortificati. IN QVANTVM GRAVARIS, IN TANTVM LVCRARIS; & in quantum invaris, in tantum tua tibi pramia minuis. Elige ergo quos eligas, an qui grauando iuuant, an qui iu-uando grauant . Hi tibi promeritores , illi fraudatores meritorum exiftunt . Iddio guardi ognun di noi da Comandanti benigni. La. soauità di chi ordina, quasi ruggine de'noftri diademi, auuilisce e rode il prezzo de' nostri guiderdoni. Viueremo trà mura santificate priui d'eterne ricompense, se, chi ci guida alle trasfigurationi del Tabor, per indegua compassione, ci spruzzasse di latte, in vece d'abbeuerarci di fiele, e se, in cam-

Ep.73 Ramel Abb. To.58 bio d'empirci la fronte di sudore con la salita, ci caricasse le tempie di rose nella. pianura; accomodandosi alla nostra delicatezza, e distillando da'suoi labbri sopra le nostre ritrosie ambrosia di fauori e mele di condescensioni. In quantum iuuaris, in tantum tibi pramia minuis. Fortunati que'Collegij, ne'quali e gli Operarij ambiscono di essere trafitti, e i Presidenti non ricusano di viuere o meno amati o anche mal veduti, per apostolica brama d'esercitare la virtù de'gouernati. In quantum grauaris, in tantum lucraris. Quanto sarebbono e più piene e più ricche le guardarobe della nostra Eternità, se, auuenutici in Gouernanti rigorosi, fossimo felicemente astretti, à rinnegare la propria volontà, e ad eseguire, in ogni moto e in ogni ora , la diuina! Hi promeritores , ILLI FRAVDATORES MERITORVM existunt. Nè superata la prima difesa, si facciano i raffreddati scudo dell'altra, ostentando infopportabili i pesi imposti dall'Vbbidienza alla nostra fragilità. Chi così parla, rimiri la brauura de'gran Caualieri negl' inenarrabili patimenti di vn campo aqquartierato. Ognun chiede, d'essere collocato nelle prime file; ognun vuol dare la scalata, per pian-

tare fu baluardi la bandiera della conquista; ognuno apre il petto a'pugnali, e niun di-mora fra le schiere, che non habbia vguale sette e di spargere il proprio sangue, e di trarlo altrui, à costo della sua vita. Queste nondimeno sono imprese, attorniate da palme è rimunerate con trionfi. Eccoui, dices Cipriano; gli Asfassini ne' boschi. Costoro soggiaciono alla ferocia di chi si elessero per Capo; e, à qualunque cenno di sì indifereta Furia, fi mettono alla strada, o per trucidare innocenti, o per isuestire viandanti. E pure à si bestiale esercitio soprasta il capeltro e soprauuiene la ruota. Prapositus Lib.4. illie agnoscitur & timetur, NON QVEM

CP. 9. DIVINA SENTENTIA CONSTITUIT; To. 4. sed in quem factio perdita & nocens caterua.

consensit: Dio eterno! Nell' Europa cristia-, na albergaño innumerabili squadre di masnadieri, che si espongono, con esecutione di scelerati misfatti, à spasimare strozzati sù le traui, quando a ciò gli spinge il Caporale dell'insanguinata Fattione. Nel che sì grosfo numero d'huomini s'impiega, con tanto rischio e di dannarsi eternamente, e di perdere prima dell'anima il corpo, stratiato da. manigoldi, per fola bizzarria d'vbbidire al DiaDiauolo nella persona d'un Grassatore. E trà Religiosi si trouerà, chi ricusi di vdire Dio ne' suoi Ministri, o in gloriose occasioni d'Apostolato, o in riueriti impieghi di carità e di zelo è Qual paragone può passare tra'nostri ministerij e gli euidenti pericoli delle Soldatesche, o stra gl'incomodi de'nostri Catechismi e le perseguitate insidie de' Ladroni è Tuttauia Prapostus illic agnoscitur, & timetur, à cui è dato il baston del comando, non dalla Trinità per mano de'suoi Vicarij, mà da. Satanasso, per sacrilega cogiura di Mostri indiauolati. Chi poi ciò sente e chi ciò sà, osa maschetare la ribellione da un Voto sì rilenante, col bugiardo pretesto di calunnioso aggravamento?

Più e peggio. A' nostri cuori tutto ciò, che si consacra à Cristo, pare o eroico o sopraumano: ed all'incontro, quel che si sacrifica à nostri capricci; quantunque più greue del piombo, e benche più tormentoso del suoco, sembra o piuma o zessiro. La proposta è sì vera, che io quasi mi adiro co sacri Dottori, e con la Chiesa. Ditemi, vi è pagina ne'sacri Interpreti, che quasi non getti in faccia à Dio il tanto nominato Sacrificio d' Abramo ? Ogni Scrittura, ogni Scrittura, ogni

Scrittore, ogni Altare, e ogni Pergamo aggrandisce con inaudite iperboli vn Isaac, situato sù la catasta, per vittima al Cielo. E pure non si toccò à quel Barone vn capello, nè da lui stillò goccia di sangue sul monte. Dall'altra parte, all'infensate e diaboliche Statue di Canaan i Posteri d' Abramo suenarono intrepidamente groffissime greggies di bambini e di fanciulli, senza dare vn. gemito in sì addolorata idolatria. Anzi da' Padri stessi sì le figliuole femmine come i figliuoli maschi si trucidarono senza numero, ad onore del Marmo sigurato. E non mai di beccheria, sì spesso ripetuta, ò si parlò ò si scrisse dagl'Israeliti, in ostentatione di Religione e di Fortezza. Notarono le campagne nel fangue delle oftie vmane, e i facrilegi Leuiti, per giugnere a'delubri, se non. volcuano lordarsi nel fracidume, caminauano verso di essi con la punta de'piedi e' con le toghe alzate a' ginocchi. Smentitemi, se-il Testo non è di sede. ET IMMOLAVE-RVNT FILIOS SVOS ET FILIAS SVAS DOEMONIIS. Et effuderunt sanguinem in-nocentem: sanguinem filiorum suorum & filiarum suarum, quas sacrificauerunt sculptilibus Chanaan . Et infecta est terra in Sangui-

Pfa1.

37•

nibus , & contuminata est in operibus corum : & fornicati funt in adinuentionibus fuis . La. quale incredibile prodigalità di Olocausti a' falsi Dei, auuengache non si verifichi, à dì nostri, in sì spietato macello di nobili creature: fi rinuoua nondimeno ella in soggetti penofise grandemente fi auuicina, con las sofferenza di enormi incomodità, alla diabolica tolleranza di tante proli, vecise per riuerenza de'Simulacri . Se trà noi s'inuita vn. Sacerdote à vegghiare due notti, in conforto d'vn agonizzante, fi accetta con dinota. vbbidienza l'ordinata vigilia. Mà di essal'Operario si vanta come di feruorosa attione, e gli altri della Casa magnificano il zelo della Compagnia, si pronto a' trauagli, in. queste e somiglianti occorrenze. Così pure s'ingrandisce il nostro ardore, se, in ammaestramento de'Villani si viaggia a' vicini monti, e, fe, per beneficio di essi dormiamo, fuori delle nostre Case in alberghi comuni. In tanto, o per secondare la Poessa nel proseguimento d'vn Ode principiata, o per fortificare gli articoli delle nostre Speculationi con argomenti indissolubili, passiamo benespesso molte notti senza riposo; sopportando, non voglio dire per ambitione, (poiche otti-

ottimamente intendo, ciò da non pochi pratticarsi per Dio e per la Fede) mà ben debbo dire à più di pochi, per voglia d'immortalar-ci, o con istampe nelle Accademie, o con dis-pute nelle Vniuersità; quella mancanza di fonno e lungamente e stentatamente, che, in quantità tanto minore, nell'imprese dell'Vbbidienza ci pareua opera d'Anacoreta. e somiglianza di Martirio. Similmente prima di ora vedeuamo, non fenza marauiglia, viaggiare più d'vn di Noi nel verno, guaz-zando fiumi gonfiati, e falendo appenini neuofi, per affistere alle faccende della Parentela, e per conchiudere ricchi Matrimonij co'loro congiunti. Io sò due nostri Sacerdoti Teologi, foprammodo abili alle prime Cariche della Religione, hauer paffata quafi tutta la vita in Castellucci ignobili, persouuenire Nipoti : ne'quali fe l'Vbbidienza gli hauesse confinati per trè soli mesi, in esterminio de' vitij e in addottrinamento degl'ignoranti, sarebbe paruto loro di agguagliare o Tommaso passato, per la Fede, nell'India, o Andrea viuuto, per l'Euangelio, nella Scithia. Sì, sì, in ogni Basilica si colorisce vn Figliuolo d'Abramo, destinato all'apparenza di facrificio senza effetto: e d' innumerabili Parti, arsi à culto d'infami Deita, non si vede figura in niun muro. Effuderunt sanguinem innocentem, sanguinem filiorum suorum, quas sacrificauerunt sculptilibus Chanaan. Per gli amici e pe' parenti si diuorano fatiche. disagi, e pericoli, che forse non tutti accetterebbono, per l'adorato Voto della.

giurata Soggettione.

9 mut a Le pure questa Virtù fplende talmente frà tutte l'Opere delle Comunità religiole, che niuna di tante non si oscura, quando questa risplende . Nella nostra, per diuina pietà, le Penitenze, segrete e publiche, sono e frequenți e aspre. La Pouertà con tal rigore si mantiene, che, senza espressa licenza de Maggiori, nè si dona vn foglio, nè si accetta vn filo , ne si entra à salutare in camera o vn forastiere od vn-malato. L'Vmiltà è cotidiana nell'elercitio, e di feruirsi da sè ognuno nella propia stanza (eccettuati gl'impediti e gl'impossibilitati o dagli anni o dagl'impieghi) e di feruir altrui nella menfa . Il Mondo scorge la Patienza nostra, nell'educatione de'giouani, nella consolatione de' prigionieri, nell'ammaestramento degli schiaui, nel proscioglimento de' peccatori, nelle prediche in tutte le giornate festiue.

laud.

168.

Pial

103.

dell'anno. La Chiesa benedice tanti nostri Sacerdoti, che sciolgono da liti d'Europa, per afferrare le spiaggie dell'America e della Cina. Non ragiono ora di tanti Missionarij, che scorrono i Villaggi del Cristianesimo, o confutando l'Erefia, o dichiarando a' Cattolici i veri dogmi. E tuttauolta fopra. sì ammirate prerogatiue di generosità apo-stolica si auanza l'Ubbidienza, che à tutte dà l'anima, e che di tutte è la corona. Melior eft enim Obedientia , quam victima. Il che se io dico de'tanti nostri Lauoratori, S. Giouanni Grisostomo affermò prima degli Apostoli, e prouò poi riuscire in Cielo trà gli Hem. Angioli. Quid in Angelis magnificum pradicamus? Profecto, QVIA CVM OMNI CV-1.de RA OBEDIVNT DEO. Quod David quoi).Pau que, admirando, dicebat : Potentes virtute, To. 37 facientes verbum illius. Onde, annouerate le doti principali de beati Spiriti, e riconosciute con diligenza le prodigiose virtù di Paolo Apostolo, giura, ceder tutte alla souranità dell'Obbedienza, come le Stelle cedono al Sole, Huic enim bono aquale est nibil. Tanto che, se a'Serafini si proponesse la impossibile elettione, o di smarrire la visione di Dio se adempiono i fuoi voleri, o di rimanere beati, sprezzando le sue voci: tutti vorrebbero perdere la Beatitudine, per non perdere l'Vbbidienza. Potentes virtute sfacientes verbum illius. Prorsus, etiams sint millies incorporei, HOC EST, QVOD MAXIME PRÆSTAT EOS BEATOS, QVIA OBEDIVNT PRÆCEPTIS DEI. Or noi, chevdiamo sì gloriose protestationi, ad ingrandimento del Voto, lasciatoci dal Santo Padre, per tutore degli altri, e per sola diussa, della nostra perfettione, potremo non agghiacciare, qualora si creda da noi, o nonabbracciata con tutto l'animo, o forse anche ossesa con sicuse e con querele l'Vbbidienza?

Comparue questa sì speciosa e si regnante frà tutte, anche à Tertulliano, vecchio putresatto dalla superbia, e inuerminito per la scisma, che giudicò, non meritare titolo di Cristiano, chi operaua, senza vbbidire. Esclamaua contro à chi diceua, potersi coronare le Soldatesche battezzate, percioche nell'Euangelio non si proibiuano le ghirlande alla militia. Ciò non basta, ripigliò l'austero Letterato. Conciosiache, à gli Adoratori della Croce non è basteuole la permissione di qualunque satto, se positi-

uamente, come parlano le Scuole, non si prescriue, e non si ordina. Quod non probibetur, vitrò permissum est. IMO PROHIBE-TVR, quod non vitrò est permissum. Si ideo, 1.b.de coron. dicetur, Coronari licere, quia non probibeat Scri-Milir. ptura; aquè retorquebitur, IDEO' CORO-NARI NON LICERE, QVIA SCRIPTV-To.58 194. RA NON IVBEAT. Dunque vn'Affricano doppiamente lebbroso, e per falsità d'articoli, e per presuntione di Pontificato, riputerà illecito tutto ciò, che nelle diuine Scritture non si comanda: e gli huomini della. Compagnia, che sì specialmente si pregia. d'auuantaggiarsi sopra tutte le Vniuersità cristiane ne'legami dell' Vbbidienza, potranno, non dico operare, mà dico respirare e viuere, senza essa, e forse anche contra di essa? Ci preserui Cristo, che, in faccia nostra nell'vitima giornata della natura, non. compaia vn Tertulliano, forse col capo cinto di vipere e col corpo vestito di fiamme, e ci rimproueri, protestando a'Risuscitati, hauer egli più altamente di noi fentito di quel Voto, che per noi era il centro della nostra santità, e che per lui nè pure era voto. Quod non probibetur , vltro permissum eft . Immo probibetur, qued non vitro est permisum. A tal

confusione non ci riuscirebbe di sottrarci. quando non istabilissimo di far ciò nell'esercitio delle Cariche nostrali, che Abramo adempi nello sposalitio di Agar. L'onoratissimo, e onestissimo Vecchio, per seguiro le intentioni della Moglie, accettò in sua, feconda consorte la Serua Egittia. Concepi ella Ismaele; e, per tale prosperità, assai più gonfiata d'animo, che di seno, ribellò alla. Padrona. Allora Sara, con amare doglienze, espose al Marito le costumanze della Schiaua. Può ciascheduno immaginarsi, con quanto affetto si rimirasse dal Patriarca la nouella Moglie, sì prestamente seconda, e che gli afficuraua l'Érede di tanta ricchezza. Nondimeno, alle prime querimonie della Donna, l'intrepido Sposo ripudiò la Femmina insuperbita . Ecce , ait, Ancilla tua inmanu tua est, vtere ea, vt libet . A sì generose parole renduto attonito S. Agostino, adora l'indicibile sommessione di Abramo à Sara, sì nello sposarsi con vna fante per compiacerla, come nell'abborrirla per non amareggiarla. Accepisse, nec petisse: accessis, non hasise . O virum viriliter vtentem fæminis, coniuge temperanter, ANCILLA OB-TEMPERANTER, nulla intemperanter . Ta-

Gen-16.6.

Lib.16 de Ciu Dei. To-37 56.

l'è la vera forma di esercitare Ministerij, à chi vuole in essi coronarsi d'vbbidienza. Si ammettano, qualora questa gli offerisco. Che se l'altura dell' Impiego o c'empie il capo di fumo, o ci vota l'anima di pietà, a' primi cenni de'nostri Maggiori, si rassegni l'vficio nelle lor mani, ancorche le Voci de' Popoli ci acclamino, e il ben dell'anime felicemente fiorisca : nè giammai si chiegga ciò, che, anche senza macchiarci, può arricchirci di meriti . Accepise, non petiffe: questa è la prima conditione. Segue appresso, Accepisse, non hasise. Predichiamo nelle Metropoli: mà fintanto, che la conversione delle turbe non ci rende fastosi nel viuere. Esplichiamo nelle Cattedre e Dionisio e Aristotile: mà se l'applauso de' Discepoli ci toglie la soggettione a'Prelati, abbandoniamo la Scuola. Seruiamo a' Principi nelle Reggie, e da luogo più alto soccorriamo le spirituali necessità delle Prouincie: mà oue la sublimità del sito non ci cagioni vertigini, e non allontani l'abbassamento delle nostre teste da'piedi de' nostri Capi. Poco importa, esfer Grandi nel cencetto de'Principi, se siamo piccoli, per difetto d' vbbidienza, nel cospetto di Dio. Affai più gloriofi delle Dita son gli Occhi nel

corpo nostro: assai meglio è tuttauia · Dito congiunto alla mano e auuiuato 'anima, che essere Occhio o caduto o ppato dalla fronte. Senza dubbio, debo anteporsi trà noi i Letterati à gl'indote gli adoperati da gran Signori à gli aftati da donnicciuole. Tuttauolta, quangli abbandonati da Scienze, e i priui di do viuano osseruanti e dipendenti da ggitori, e gl'illustrati da talenti poco prezo o i comandamenti o la regola, questi la sono, in paragone di quelli . Melius eft, Trace. iffe S. Agostino, esse Digitum, & effe in cor- 13. in e; QVAM ESSE OCVLVM, ET E- 3.10. LLI DE CORPORE. E' vero, non po- To-38 mai l'articolo d'vna Mano o confiderare 70. Firmamento, o distinguere i colori. Opecon tutto ciò, egli, à conseruatione del rpo, e mouendosi, e lauorando, e scriuen-. Ladoue le Pupille, suelte dalla testa, cciono nella poluere, in tutto difutili, roda vermi, e ammorbate da puzza. Allol'Occhio sarà Principe de' membri, quanvnito al Capo vbbidirà, per comanre ...

Sì le sciagure come le felicità, fin' a dichiarate nello Strumento dell'ymana.

ve

veduta, apparirono nelle due scene di Adamo, ora immaculato e ora preuaricatore. Il buon huomo, fin tanto che visse sottomesso alle leggi di Dio, fignoreggiò sopra tutte le fiere. Menaua à mano i Leopardi e le Tigri. Chiamaua dall'aria, e gli volauan nel pugno gli Astori e l'Aquile. Si presentauano à Lui Balene e Foche, oue à lui piaceua di trastullarsi nell'immensità de' Mostri marini . Durò il comando, finche durò l'vbbidienza. Non sì tosto l'infolente Ribello trasgredì il precetto, che incontanente fù disubbidito, non solamente da'Falconi, mà da'Moscherini; non solo dagli Elefanti, mà da'Ghiri; e non fù o in terra o in aria bestiuola sì disarmata e sì minima, che non infestasse il Regnatore d'vn Mondo. Gridaua, per ciò, S. Ambrosio, ammiratore di si strana metamorfosi. Ceteris animantibus imperat: SED, VT POSSIT IMPERARE, DEBET DEO ESSE SVBIECTVS. Docetur igitur feruire, vt ad regnum peruenire mereatur. Padri venerandi e Fratelli à mè più cari della mia. vita, goderemo quel dominio di passioni, che tanto ci nobilita frà le Genti, anche nemiche della Fede, se manterremo inuiolata l'Vbbidienza. Eselama l'Vniverso, si cattolico

Serm. 10. in pl. 118 To. 41 1 26.

come eretico, in lode nostra: Tanta uentù e tanta onestà; tanta sapienza 😊 :a sommessione; tanto maneggio d'affatanto studio di scritture; tanta domehezza co'Regnanti e tanta lontananza da ri; ogni cumulo di meriti e di virtù, & no appetito di ricompense o di Mitre! esta congiuntione di sì contrarij estremi, n rappresentare nelle nostre vite la vita damo, sproueduto d'armi e suestito di ti; tuttauolta intrepido trà Leoni, ficuro Draghi, e innaccessibile ad ingiurie . Tol-Iddio, che giammai ne'nostri posteri tiasse alquanto la custodia d'vn Voto, il ile ci porge lo scettro sopra le discordie la natura corrotta, che io non afficurerei Religione nostra di non poter deplorare, prime scene d'Adamo, che ora son veate nelle nostre Case, in premio della. ggettione vigorosamente conseruata, suclute le seconde, che affogarono negli obbrij l'esiliato delinquente, in gastigo del-Legge trafgredita. Rimanga nella Comgnia nostra col suo natiuo splendore la uitù, che professiamo, e, se à Dio così ice, manchi in noi il lume di qualunque erogatina: poiche son certo, che, per glo-

2330

rificarci, sola basterà la nostra Vbbidienza, ancorche spogliata di doti . Vedete quella Bacchetta, che flagella Faraone, che muta, l'acque del Nilo in sangue, che vecide alle Famiglie i primogeniti, che tira gragnuole dal Cielo, che ingombra l'aria di zanzare, che spacca il Mar rosso in via trionfale al Popolo, che scompiglia eserciti, che conquista reami, che comanda à gli elementi? Non giudicate, ch'ella sia composta d'oro massiccio e ricca di diamanti. ella è puro legno; nè questo o reciso da'cedri del Libano, o tagliato da'cipressi di Sion. E' meschinissimo ramo di Nocciuolo, più tosto cespuglio, che pianta. Tuttauia, perche si lasciò reggere dal braccio del Legislatore, operò marauiglie, saluò Israeliti, e sommerse Monarchi. Virga Moysis, testificò Gregorio Nisseno, VIRGA ERAT EX CORYLO, LIGNVM COMMVNE, quod à cuiusque manu caditur,

Lib. aduerí Iudeos To. 13 30.

Gigni ad arbitrium traditur. VBI AVTEM DEVS VOLVIT, LIGNVM Aquamin fanguinem redigebat. Qualifiia nostro Figliuolo, se vbbidira e alla voce morta delle nostro Leggi, e alla viua voce de nostri Presidenti, etiandio priuo o di sapienza acclamata, o

di nascimento illustre, o di età venerabile,

fcon-

uolgerà le Città, e diuerrà prodigio di . Arroffisco di abbasiarmi tanto. Noneno, perche ogni anno fi rinuouano le auiglie de'nostri Principianti, tollerate le accenni. Appena escono, nella Priera, i nostri Nouitij col bordone in maper cimentarfi col folito esperimento del critto pellegrinaggio. Quando giunti Contadi e nelle Ville, a'primi periodi de' femplici Catechismi, accendono sì gran pa di spirito in chi gli ascolta, che le ime sono ne'penitenti à diluuio, e la dione si fattamente trionfa, oue i meschii ragionano, che il gran tratto de'loro igi sembra vna Niniue conuertita, e, sì idi Contadini come riguardeuoli Saceri e Signori di stato, si arrendono alle. attioni di Giouanetti idioti . Sì, sì, i Racelli d'ignobile virgulto empiono di san-Fiumane di sette capi, e aprono stradodi gloria in mezzo ad Oceani. Vir obe- prouis loquetur victorias. Virga Moysis vir- 21.28 rat ex corylo . Fin qui trionfa la Fede e acclamationi d'vn Ramo, gouernato Profeta. Procuri questo di non vicire la mano del Comandante. Conciofiache 'erga miracolofa, quando cadde dalle di-

Exod. 4.3.

ta di Moisè, si rotolò nella poluere, e, diuenuta Cerasta, tentò d'attossicare il Vicedio dell'Egitto . Versa est in Colubrum , ita vt fugeret Moyses. Tanto auuiene à gli Opera-tori de'sacri Ordini. Questi, guidati dallo fpirito di chi presiede, ancorche non gloriosi per qualità o di natura o di studio, diuengono terrore de'maluagi, oracoli de'Regnanti, maestri delle Prouincie. Subito nondimeno, che, insuperbiti pel grido d'imprese glorificate, sprezzano gl' indirizzi de' nostri Condottieri, e si assordano o alle cautele della Regola o alle ordinationi di chi Prefiede, mutano i prodigij in portenti, e di Angeli della pace diuenuti Arioli di vanità, distruggono la diuotione che promoueuano, e, in. vece di aumentarfi le corone con la vmiliatione all'vbbidienza, si raddoppiano le catene fotto la tirannia de'proprij arbitrij. Ogni talento diuiene dannoso, ogni prerogatiua. partorifce rouine, ogni acquisto o di dottrina o di credito apre voragini ad ignominiose cadute, e à confusioni non reparabili. Di ciò può fare indubitata testimonianza il Figliuol prodigo, à cui i tesori consegnati dal Padre, oue da esso l'infelice si disgiunse, produssero sciagure innumera-

bili

bili di pouertà, d'infamia, di seruitù : fino à guardar porci, fin à morire di fame, dopo d'esser morto al commercio ciuile e alla riputatione del Cafato. Esclama Pietro Grisologo: Ecce, quemadmodum SINE PATRE CENSVS NVDAVIT FILIVM, NON DITAVIT . Quod vita, quod morum, quod pietatis, quod libertatis, quod est gloria nil reliquit. Ciuem denique in peregrinum, filium.s in mercenarium, in egenum locupletem, liberum mutauit in seruum ; iunxit porcis , A PATRE piffimo QVEM SEIVNXIT, vt feruiret canoso pecori, qui pietati sancta parere contempsit. Ecco i frutti d'vn Padre disubbidito, anzi non disubbidito, mà solamente lasciato. E queste catastrosi oh quanto frequentemente ricompariscono ne' sacri Alberghi, quando la temerità de' sudditi non dubita di separarsi dalla custodia de'Superiori! Iunxit porcis, à Patre piffimo quem seiunxit . Possono tacitanente detestarsi con lagrime di sangue le alamità de poco vibidienti Religiosi: mà iè possono nè debbono o rammemorarsi o omentarsi, per non offendere la verecondia i chi diuotamente foggiace a' fuoi Reggiori. E quantunque ne'Monasterij osseruanti eno rariffimi i Seguaci del Pellegrino infeli-

Serm.

ce, e la più parte delle Case ben guidates ne pur vno ne conti, à similitudine di esso, tralignante: non è però sì leggiera la gastigatura dello sfortunato Figliuolo di perdi-tione, che alla fola possibilità di tale scempio non debba ognuno e scolorarsi e tremare. Nè creda alcuno, potere schiuar sì fangosa piena di vituperij e di danni, perchela imprudenza del Giouanastro punito, non fia facile à praticarfi da chi viue fotto tetti consecrati . Di colui scrisse S. Luca : Abijt in regionem longinquam. Posciache, per rompere le cataratte di temuti scapitamenti, non bisogna l'efilio totale dalla Casa paterna, e sì strepitosa lontananza dalla Prouincia natiua. Ogni separatione, quantunque minima, dall'Vbbidienza, espone il fuggitiuo, non dico à miserie, mà dico à funerali. Scrisfe Gio. Grifostomo: SI INTERMEDIVM SIT ALIQVID, STATIM PERIMVS. E adCor percioche l'affioma parue à gli Antiocheni To.43 più da declamatore, che da Prelato, l'inuigori subitamente il Santo con due figure, the non lasciano dubbietà alla minaccia. Si tronchi dalla Vite il Tralcio, mà infieme si lasci con vinchi vnito ad essa. Mentre quella, fecondata da piogge e fauorita da Soli,

31.

produce grappoli, quello totalmente si secca, senza ritenere anche la verdura d'vn pampano. Più oltre. Si tagli con sottilissimo e forbitissimo acciaio la Mano dal braccio. fubitamente si ricongiunga ad esso con gomme d'Arabia e con lini di Egitto; non per ciò ella o viue o muoue, anzi ben presto infracida, e costringe l'impiagato, à gittarla. ne foss . Palmes SI A RADICE PARVM FVERIT ABSCISSVS, fit inutilis. Quamobrem HOC PARVM NON EST PARVM, immo verò EST ferè TOTVM. Qualunque diuisione segua tra'l Presetto e'l Sottoposto, basta à corrompère la bontà dell'inaune-duto separato. Che se spartimento quasi inuifibile priua di vita e rami e membri, : subitamente li consegna o alla sepoltura. al fuoco: giudichi ognuno, oue la diuiione fosse e publica e scandalosa, qual siaer essere la strage del contumace. Son piee le Cronache e degli Eremi e de'Chiostri i funestissimi auuenimenti, da'quali troppo convince, quanta sia la necessità ne'serui i Cristo e ne' primogeniti della Croce di erfettamente vbbidire.

Nel che se debbo pronunziare ciò, ne realmente sento, assai più disettano que

che comandano, che coloro i quali foggiacciono. La troppa circospettione e la politi-ca diffidenza, con cui bene spesso da Prelati religiosi lasciasi di promuouere il seruore de' sottomessi alla lor cura, toglie si à questi la veneratione come à quelli la prontezza, nel-l'esecutione de Comandi. Tanta paura di non offendere gouernati, di non amareggiare prouetti, di non alienarsi considenti, muta talora gl'Isaachi in Ismaeli. Se più semplicemente si comandasse, più santamente si vbbidirebbe. Le stesse cautele, con le quali si procede, o ad imporre vn Ministerio, o à proporre vn passaggio, mette in malitia il Soggettato. Però S. Zenone protesta, che non mai sarà vera l'Vbbidienza de' Luoghi fanti, se quiui non si rappresenteranno le virtù, esercitate nell'olocausto d'Abramo. In esso si come il Figliuolo non impallidì al ferro, che lo douea colpire; così parimente il Padre non isuenne, quando si vide obbligato, à farsi o Sacerdote o carnesice dell' Vnigenito. NEC, QVI FERIEBATVR, TIMVIT; NEC, QVI FERIEBAT, EX-PAVIT. E perche niuno o impauri, o fi ado-però con vmani riguardi in attione tanto diuina, niuno similmente o pericolò o perì.

Sex. 3. de Abi

Tc. 13

156.

diama, muno imminente o pericolo o pe

tremante e impallidito l'ossequioso Parca fi accingeua al Sacrificio, Iddio, per entura, permetteua la morte della vitti-. Si empì Abramo la mente di pensieri rni, e di fola riuerenza alla visione hauue mentre così opera, nel ferire l'Erede, salua. Melius seruauit filium, DVM )N PEPERCIT. Di si degna dottrina none fù scorta ad Agostino, che dopo attribuì alla religiosa crudeltà del Geore la vita dell' Vbbidiente Figliuolo. ugna fides, magna pietas, non folum in Deum, Scr.71. etiam in ipfum V nicum, cui nihil mali credide eße Pater, quidquid de illo iusferat,qui crea-Temp . Ah, non priuiamo con la nostra codar- To-42 e di palme e di meriti, chi si è abbando- 133. o alla nostra guida . Ordiniamo virilnte a'nostri sudditi ciò, che stimiamo gioole a' loro spiriti. Qualora infermano l'osseruanza, si neghi a'bramosi quel che giudica, e si porga a'ripugnanti ciò, che accia la contagione. A'feruorosi si die. ipo di lauorare, e di giungere al palio di sumata virtù. A'raffreddati si tolga il dal cuore, anche col tormento di pannfocati. Così persuase a'Custodi del nte di Dio S. Bernardo Abate di Chiara-

ualle, mentre diceua: Etiam MVLTVM VO-LENTI INVTILIA SVNT NEGANDA. Fratt. VTILIA VERO' ET NOLENTI de Mó RENDA. In tal guila, se chi regge coltiuerà te Dei le anime de'Discepoli, e se chi è indirizzato si To.37 lascerà santificare da'Reggitori, pieni tutti di 318. Spirito fanto, riempiremo i Popoli, raccomandati alle nostre industrie, di bontà cristiana, fradicando i vitij, screditando gli errori, abbattendo l'ateismo ; il che da S. Ignatio, Fondator nostro, su à noi prescritto, per vnico scopo della nostra Vocatione.

Così fia.



## RMONE II. nella Vigilia di S. IGNATIO.

igit Dominus PORTAS Syon super omnia Tabernacula Iacob. Psal. 86.

t lumbi vestri præcincti, & lucernæ arlentes in manibus vestris. Lucæ 12.

L DISCOPRIMENTO della Concienza, qua fi anima della Compagnia, i riceua da Superiori con viscere to-almente paterne, e da Sudditi fi esercii con filiale confidenza. Questo, come lee essere Segretissimo, e à solo spiritua-e beneficio di chi fi scuopre, così à tutti necessario, etiandio a più prouetti ò di tà ò di spirito, per gl'innumerabili nciampi, che assediano il cuore vmano, e che allacciano la Vita persetta.

Vtte le Religioni fono fantifi-

48

canti Gerosolime, fondate da Dio con diuina architettura, per saluare in esse l'Anime, à sè più care, dall'accese saette del Secolo. Trà esse vltima di tempo e minima di nome si annouera la nostra Compagnia, ella pure, quasi vna beata Sion, disegnata da Cristo e stabilita da Ignatio, à sicurezza e à perfettione di tutti Noi, ricouerati dentro le sue muraglie, che non inuidiano, per la fantità delle Leggi, le gioie e gli ori della Città de' Beati. Sono, senza dubbio, i Padiglioni di questa Gerusalemme e pretiosi e molti. Riluce, ad imitatione delle altre antiche e fantificate Comunità, anche nell'Ordine del Beato Padre, lo studio dell'Orare, che à Dio ci vnisce, con gli Esercitij spirituali d'ogn'anno, con la prolungata Meditatione d'ogni giorno, con la ripetuta Esaminanza della. coscienza, e nel mezzo giorno e nella sera. Sfauillano le Mortificationi sì publiche come priuate non senza sangue nè senza piaghe, che tanto più inuigoriscono lo spirito, quanto più tormentano il corpo e indeboliscono i sensi. La Sapienza, indirizzata alla difesa de'dogmi apostolici, è si copiosa e sì profonda, quanto i nostri nemici la confesiano, e quanto gli auuerfarij della Fede la. temotemono e la oppugnano. Il Zelo dell'anime forma à Noi infocati, Carri d' Elia, che ci trasportano da vn polo all'altro, e che ci fanno scendere fino a'nostri Antipodi, per diuulgar loro l'Euangelio, e per addottrinargli nel conoscimento di Dio. Il prezzo di tali Tabernacoli e di tanti altri, che tanto illustrano la nostra Gerosolima, ancorche à Dio piaccia soprammodo, ama nondimeno la Maestà sua in Noi e in questa sua Città assai più di esti le Porte, che tanto giouano, per conservarci nel primo spirito del nostro Istituto. Diligit Dominus PORTAS SYON fuper omnia Tabernacula Iacob. Quattro sono le Porte della nostra minima Sion, l'orientale, l'occidentale, l'aquilonare, e la situata à mezzo giorno. La prima, che guarda l'Oriente, è quella, per cui dall'Egitto e dalla. Caldea del Mondo ingannatore passano alla Religione gl'inuitati da Cristo all'assaggio del suo fiele, e alla sofferenza della sua Croce . Sù la foglia di essa si fermano i nostri Nouitij, seriamente esercitati ne'soliti esperimenti degli spedali, de'pellegrinaggi, de'diuoti esercitij, e della seuera penitenza, per introdurgli co'santi Voti entro i terrapieni della Rocca. Rimpetto à tal Porta, si alza 1'Oc-

l'Occidentale, per cui, dopo stentati lauori e dopo lotte sanguinose, si passa dalla vitapresente alla futura, à riceuere i guiderdoni delle promesse mantenute e del feruore esercitato. Verso Tramontana coperto da ghiacci e minacciato da nembi, più tosto si appiatta, che si mostri, l'Vscio spauentoso, per cui gli attediati del giogo euangelico e i nemici della croce di Cristo, ripigliando la parola data à Dio di seruirlo fino all' vitimo momento della vita, con salto mortale ripasfano a'bitumi di Babilonia e alle pentole di Ramesses. A'sì mesta Apertura si contrappone la luminosa Porta del mezzo giorno: in cui, col fedele Scoprimento della Coscienza, entra il Superiore nel cuore di tutti, per purificarli da qualunque neo, e per infiammargli al più alto grado della virtù. Le due prime Porte, sono comuni à tutt'i sacri Ordini della Chiesa, posciache in tutti e si entra e si muore. La Boreale è totalmente nostra, inuidiataci da tutti, mentre non vi è lingua, che non ci acclami inestimabilmente fauoriti dalla fanta Sede la. quale, murata à Noi la porta degli onori, che alle Religioni ruba gli ottimi, ci permette la Primogenitura di vn Foro celestiale, che

che tanto felicemente ci scarica o degl'infreddati o degl'inutili. La quarta Porta. che vnisce alle menti de'Superiori i petti de' Sudditi, se non è sola di Noi, almeno da pochi si gode, e certamente da niuna Comunità sì frequenta, nè così spesso nè in tanta luce, come frà Noi. Della Porta primiera tengon la chiaue i Rettori soprastanti alle Case della Probatione : dalla fede de' quali, in gran parte, dipende la nostra quicte, e la nostra osseruanza. Conciosiache, oue questi, con rigoroso vaglio, non separasfero il sodo grano dal voto, e non distinguessero i veri odiatori del secolo dagli apparenti, gl'infiammati discepoli del Caluario da'sonnolosi e infingardi coltiuatori di rose, empirebbono la Compagnia, non di Apostoli destinati alla conuersione delle genti, mà d'huomicciuoli o ambitiofi di cattedre o suogliati di conuersiono. Della Porta occidentale Iddio solo tiene la chiane nella sua mano, mentre i punti della nostra vita. sono nel suo pugno, e à sè serba l'vltimo taglio de'nostri giorni. Assiste ad essa tutta la Compagnia, che tanto inuigila, perchesantamente si muoia, e che segue i Morti con copiosa e pia quantità di suffragij. Per

mia fuentura, io folo e agonizzante e lagrimoso apro la Porta aquilonare à quei mise-ri, che voltano le spalle à Dio, per riuoltare e volto e cuore e anima alla già facrificata. libertà, e à gli abbandonati pantani del patrimonio e delle patrie. De calo in canum. come diffe Bernardo, & de paradifo in infernum. A tutte l'accennate Porte risplende diuersissima la Porta del mezzo giorno, le cui Serrature vnicamente stanno nel pugno de'fudditi . Se queste da essi fedelmente non si aprono, è impossibile a'Reggitori l'entrare ne'secreti e nell'anima de' gouernati. Sù questa Porta, che chiude la Boreale, che benedice l'Occidentale, e che santifica la situata al Leuante, giudico di fermarmi questa mattina, con dimostrare, quanto ognuno de'Figliuoli d'Ignatio, à sua gloria e in esecutione de suoi precetti, debba schiettamente manisestarsi à chi Iddio gli hà dato per Capo, non celando minima trafittura d'imperfettione o leggiera o pesante, e disco-prendo, con vguale sedelta, le margherites de'buoni abiti, e i topazij di sante Opere Trangoscerei, se riconoscessi minima ruggine sù Chiaui tanto propie alla Compagnia, e tanto ad essa necessarie . Onde prego il fanto Padre, che mi porga dal Cielo lime d'oro di conuincenti ragioni e di amorofi motiui, co'quali io animi e voi e mè all' abbellimento di questa Porta, che dà vita all'altre, e, senza cui, vna sì beata Sion diuerrebbe ritratto di confussimo Caos. Peroche l'imperfettione di essa offuscherebbe l'altre, e come tradirebbe la Compagnia, ammettendo agghiacciati Nouitij, così allontanerebbe i Serafini dalle nostre agonie, e sfregierebbe il nostro Nome con abbominati-ritorni à ciò, che per Cristo lasciammo. Diligit Dominus Portas Syon , Super omnia Tabernacula Iacob. Sopra ogni nostra Porta la Meridionale più di tutte rilieua : mentre à tutte prepara foccorsi, cioè Feruore, perche ben. si entri; Osferuanza, perche niuno escas; Santità, perche ciascheduno beatamentes muoia.

La Coscienza de'sudditi non mai ritirerà il chiauistello alla sua Porta, ne la spalancherà al Superiore, s'egli ad essa non assiste, col giubilo sù la fronte, col riso in bocca, con la carità nelle guance, c, à guisa del Figliuolo dell'huomo, con gli archi baleni in tutto l'abito, che promettano balsami e non tagli, rugiade e non suoco, indul-

D

54

Cant.

genza e non pene, abbracciamenti e non-rimproueri, viscere di Padre e non fiscalità di Giudice . Tanto si predisse di ogni Anima ne'facri Cantici . Surrexi , vt aperirem DI-LECTO MEO. Dalle piume di biasimata. pigritia, e da'fiori d'inconueniente delicatezza niun ricuserà di alzarsi, per disuelare à chi lo guida, ogni nebbia della sua mente, ogni laccio del suo cuore, e ogni macchia. del fuo manto, purche fia certo, abbondare e la misericordia e l'amore in chi l'ode. Surrexi, VT APERIREM, mà DILECTO MEO. Se mi ama, io mi squarcerò, bisognando, le carni, e romperò le coste, assinche tutto il mio spirito à Lui si discuopra. Così appunto scrisse à Monimo S. Fulgentio . Vi tuo cordi, QVOD COR MEVM EST, totum fatear : quoniam ficut cordi meo, ita cordi tuo aliquid celare non poffum. Chi brama. di penetrare lo stato interno de' sottoposti alla sua cura, vsi con essi quelle finezze di fincerità religiofa e di affettione paterna, che loro persuada, vna essere l'Anima di due e vno il Cuore. Cordi tuo, quod est cor meum, totum fatear. Al che tanto maggior-mente dobbiamo crederci necessitati, tutti

noi Superiori della Compagnia, quanto che,

Prolog.ad Monim-To-16anche doue l'amore fiorisce e spande fragranzia, spasima tuttauia il Soggettato, per la naturale ripugnanza, che ognuno hà, di confessarsi bisognoso e di scoprirsi ammacato. Per ciò, nel Testo addotto protesta la Sposa, prima di leuare il catenaccio all'aprimento della Porta, hauer prouate difgustofe amaritudini, grondando dalle sue mani, copia grande di mirra sù la Chiaue. Surrexi, ut aperirem Dilecto meo: manus mea stillauerunt myrrham, & digiti mei pleni myrrha. Trema l'huomo di palesarsi: e, per quanto la piaceuolezza di chi l'inuita, l'alletti, agghiaccia nondimeno nell'alzamento del velo, e impallidisce a'suoi rossori. Per compassione di essi volle S. Efrem, che i Cenobiarchi co'Monaci, nel discoprimento della coscienza, fossero non Tigri, mà Cani. Imitate, diceua egli a'Capitolari dell'Eremo, i Cagnuoli dell'Epulone euangelico; che, più misericordiosi del Padrone, à chi colui negaua brice, lambiuano le ferite e rasciugauano il fracidume. Sed & Canes veniebant, Luc. & lingebant vulnera eius. Trattenete i den- 16.31 ti, affinche non mordano, e adoperate i labbri, accioche bacino e confolino l'impiagato. Instar CANIS, CICATRICES DE-

Pænit To.30

LINGIT, & non wult dentes in profundum. peccatorum defigere. Conosciuto il difetto e vdita la tentatione di chi si scuopre, istruitelo con amorofità di documenti, e animatelo con pronoftici di vittorie. Anche oue vi fosse crollo, non fiscaleggiamo sù le liuidure del caduto con penose interrogationi di circostanze, che accuorano l'Ammalato, e che nulla giouano alla sicurezza della cura . Nec vuli dentes IN PROFVNDVM peccatorum\_ defigere. Si ascolti quanto basta, e niente più. A scemamento della confusione, si tronchi il periodo di chi s'incolpa,e purche sappiamo, qual debbia essere, o il medicamento che faldi, o la custodia che preserui, frammettiamo al racconto degli vrti le speranze de' trionfi, e diamo cuore à chi mette il suo cuore nel nostro. Sempre mai ci sieno presenti gli anelli gioiellati, le finfonie armoniole, i graffi vitelli, gli abbracciamenti teneri, e i baci paterni, che col mal Figliuolo, rauueduto delle brutture, vía, presso S. Luca, quell'ottimo e sperimentato Padre di famiglia.

Troppo fiopporrebbe e a'Conuiti di Cristo, e a'Vezzi di Efrem, chi, conciglio abbassato, con occhi nuuolosi, con lab-

bra tremolanti, dinotasse orrore o a'mancamenti o a'combattimenti discoperti. Grida. da'suoi Appenini, con tuoni veramente celesti, Pietro Damiano, contro à sì indegna. e perniciosa schifosità. Sei più reo del reo, fe tù non ami, ò fe tù abbomini chi fi accusa. Guardati, di vsar maraniglie sopra i difetti descritti, e molto più tienti lontano da contagiosi augurij e da bugiarde conghietture, ofando profetare, tal douer esfere nell'auuenire chi teco parla, qual'egli fù per l'addietro. Caueat, ne vilescat in conspectu Ser.a. eius, QVI EI SVAM VILITATEM de S. OSTENDIT, NEC DE PRÆTERITA Andr. FVTVRAM VITAM ÆSTIMET PECCA- T0.24 TORIS. Meglio e prima del Damiani, discorfe e scriffe S. Efrem, denunziando à chi gouerna, che non mai conculchi, chi a'fuoi piedi si butta dolente de'suoi errori : e sempre riuerisca, chi, superando l'insuperabile auuersione. che ognuno hà di protestarsi mancheuole e di non negarfi macchiato, manifesta le sue miserie; onde adori nel lagrimante i trionfi della Gratia, che attualmente l' incoronano, e non dispregi le passate sconfitte, riuolte dail' vmiltà al rauueduto in trofei di penitenza Si quis sua tibi detexit er-

1-

Hom. in illod at tende ribi . Tc.40 58.

rata, NE MENTE EVM CONTEMPSE-RIS, tanquam qui talia peregerit: sed potius DE FRATRIS MVTATIONE ADMIRA-RE. Slontani Cristo dalle facce di chi regge figliuoli d'Ignațio quegli amari forrisi, che dinotano diffidenza di emenda nel suddito, vmiliato sù gli occhi nostri. Non è illecito l'interno dolore nell'ascoltamento delle trasgressioni, derivato dal zelo, che hà chi presiede, dell'Osseruanza conseruata. Mà è infinitamente biasimeuole ogni esteriore annuuolamento o d'impatienza o d'ira, che indiscretamente ritiri il Discopritore, dall'espressione de'suoi nei. Vs aperirem Dilecto meo. Se non amiamo anche chi non ci amò, se non ci stringiamo all'anima etiandio, chi con imperfettioni si dischiodò dalla Croce, e con vlceri si appartò dalle piaghe del Crocifisso, non mai trarremo di bocca. alfottomessi il sincero ragguaglio della loro freddura. Allora verferanno, come acquail proprio cuore nel nostro feno, quando ci crederanno Padri, e quando faran ficuri del nostro affetto. Vdiamo S. Agostino, che tutto ciò divinamente dipinfe, nel decimo

T.b.10 Contell. c.

Libro delle sue Confessioni. Amet in mes

fraternus animus, qued amandum doces, or

doleat in me, quod dolendum doces. Animus ille boc faciat fraternus, non extrancus: QVIA, SIVE APPROBET ME, SIVE IMPROBET, DILIGIT ME. INDICABO ME TALI-BVS: respirent in bonis meis, suspirent in malis meis: Hi sunt Serui tui, quos esse voluisti Dominos meos, quibus iuffifti, vt feruiam, SI VOLO TECVM DE TE VIVERE. Questa è la delicatura, con cui è forza, che purifichiamo la marcia di chi fù tocco, e forse anche ferito, dagl'infocati strali delle passio. ni. Bambagia ci vuole, che dolcemente rasciughi, e non conuengono rouenti lastre d'acciaio, che tormentino l'impiagato. FRA-TERNVS ANIMVS, NON EXTRANEVS. Instruite buiusmedi in spiritu lenitatis; scriffe a'primi Prelati Paolo Apostolo: ancorche ragionasse, non di quei difetti, che sono ineuitabili à qualunque più santa Comunità, mà didogmi impugnati, mà di scissure dalla Chiesa, mà di battesimo creduto insufficiente alla salute. E nondimeno, in cancrene sì pestifere, vn tanto Maestro delle Genti volle piaceuolezza d'ammacstramenti, e nontagliate di riprensioni . Instruite huiusmodi Galate IN SPIRITY LENITATIS. Ciò non mai 6.2. creda di praticare, esclama S. Agostino, chi

In ep. ad Ga lat. Tc.94

185.

esacerba il vacillante, e chi mostra di riputare impossibile il risorgimento nell'abbattuto, Ne sibi quisquam videatur instruere, cum proterue exagitat, irridetque peccantem, aut Superbe TANQVAM INSANABILEM DE-TESTATUR. In spiritu, inquit, mansuetudinis. Quando cosi si sentano, e amorosamente medicati, e amati teneramente, ritireranno dal durissimo vscio della coscienza. figillata il grosso ferro, che la superbia v'inchioda, per l'ingenerata inclinatione, che ognuno hà, à procacciarsi fama di buono e di robusto, ancorche la fragilità l'atterri, e la pece il lordi . Peffulum oftij mei aperui DI-LECTO meo. E perche più animofamente ciò si faccia da ogni nostro Fratello e Padre, io trasferisco quel chiauistello, che il feruore de'sudditi toglie dal proprio cuore, a' labbri de'Gouernanti, espressamente comandando, che non mai, in auuenire, niun Rettore ciò, che intenderà nel rendimento di conto, difcuopra o a' Successori o a' Prouinciali, e nè pure à mè: sottoponendo all'istessa seuera proibitione e Visitatori e Prouinciali, senza veruno equiuoco, da mè astretti à ritenere, fotto rigoroso silentio, nel lor petto, quanto farà loro spontaneamente notificato da chi si

fida

fida della lor fede; vietando parimente, che, in guifa alcuna, non si valgano di tali notitie nell'esteriore gouerno degli ascoltati. Sì che tal sia il secreto del persuaso DISCO-PRIMENTO, qual nella Chiefa è il fegreto della Confessione: nè pur permettendo vío veruno di preualersi dell'accennato conoscimento, etiandio che ne impetrassero licenza dal fuddito: se à caso tal facoltà, nè spremuta nè persuasa e molto meno estorta, non fosse spontaneo feruore di chi, sitibondo della santità, espressamente brama vuole, che, à suo profitto, serua nell'esterna guida de'Maggiori il lume, che ad essi hà dato di quanto passa nella sua anima. E quanto dico in questa Sala, tanto intimerò con-Lettera particolare à tutta la Compagnia: troppo premendomi, che la Porta nostra Meridionale si mantenga aperta con questi sigilli, e sia sempre Porta trionfale di conforto à chi, con filiale confidenza, si abbandona sù le nostre braccia, e mette nelle nostre mani la propria coscienza.

ry Stabilita ne Superiori la fegretezza, la carità, e la mifericordia, nel tanto neceffario Scoprimento de nostri petti, passo alla schiettezza, con-cui debbono manifestarsi

2' Padri delle loro anime i veri Osferuatori delle nostre Regole. Ecco Ignatio, che à Voi dice con Giesù nostro Dio e nostro Legislatore: Sint Lumbi vestri pracincti, & Lucerna ardentes in manibus vestris. Chi mi vuol'essere Figliuolo, ami queste due qualità più della vita, Innocenza e Chiarezza. Non è mia prole, chi odia Cingoli, e chi non camina con Fiaccole. Vi voglio Santi, mà insieme Luminosi a'vostri Gouernanti; sì che nulla facciate, che ad essi non sia discoperto. Lucerna in manibus . Peroche . Diligit Dominus PORTAS Syon super omnia Tabernacula eius. Luce e Onestà, Vdite ciò, ch'io sento, Quando à mè si rappresentasse vn nostro Fratello, lagrimoso nell'oratione, insanguinato nelle penitenze, indifferente a'ministerij, inimico di respiri, auido d'anime, e idea d'osferuanza; mà cupo e chiuso negli andamenti del cuore, io francamente lo spregierei ne' tanti doni delle apparenti virtù. Preferirei à Lui, chi, men di esso perfetto, e più di Lui aperto, visse trà noi, non senza fuligine, di qualche disapprouata libertà, di silentio violato, di mortificatione temuta, e di zelo non acceso: purche alle Guide della sua anima. si disuelasse intiepidito, e chiedesse consiglio

per migliorare. M'induco à tanto infolito sentimento pel giudicio, che Cristo nostro Redentore formò di due Giouani, affistenti alle sue dottrine. Vn di essi, con inaudito feruore, si offerse di seguirlo e di là dall'Etiopia e di quà dal Tanai, senza ricusare. qualunque pellegrinaggio, o di diserti penuriofi, o di barbarie spietata. Magister se- Matth quar te, QVOCVNQVE IERIS. Fù costui 8. 20. rigorosamente rigettato, senza minimo gradimento di sì speciosa obblatione. Indi Giesù chiamò à sè vn tal Giouane, che niente rifletteua all'Apostolato. E quantunque il meschinello si ritirasse dall'inuito, per indispensabile necessità di seppellire il Padre, fu tuttania ritenuto e arrolato a'Discepoli. lesus autem ais illi : sequere me, & dimine Matth mortuos sepelire mortuos, suos. Onde mai tan- 8.22. to amore nel Messia verso sì ritroso Seguace, e onde tanta nausea di sì feruoroso ascoltatore? Sequar te, QVOCVNQVE ieris. Ecco la cagione. Dicit ei lesus: Vulpes foueas habent . . Chiofa ingegnosamente S. A. Ser. 7.. gostino la diuinità del rifiutamento compoche, mà dinine, parole. Istum declino, QVIA VIDEO IBI FOVEAS. Costui non è abi- To le 2' miei Magisterij, perche ama nascondi- 12.

de

menti, e affonda fosse. VIDEO FOVEAS. Ancorche volasse, in aiuto de' Gentili, sull' ale de'Cherubini, il casso dal mio ruolo, percioche à mè si accosta infincero ed occulto. Più di lui è atto a'miei Configli, chi vmile e discoperto caminerà sù sentiori praticati; benche ora difficilmente si stacchi dalla bara del Genitore, e dalla conuersatione de' parenti . Istum declino, quia video ibi foueas . Non ci fidiamo di veruno, ancorche comparisse, Angelo di verecondia, Apostolo di voci, vn Moise di contemplatione nel Sinai; vn. Elia d'ardore sul Carmelo, astinente e vigilante, se a'suoi Superiori si nasconde, e le spande tenebre sulle operationi, ch'egli vanta illuminate. VIDEO FOVEAS? ISTVM DECLINO. Anche Lucifero prese forma di Redentore, per sedurre Martino sebbricitante. A' primi incontri, o di voglia impugnata, o di licenza negatagli, o di ministerio non glorioso, o di Collegio non abbondante, interromperà la tolleranza con. doglienze, muterà le rugiade della diuotione in lampi di sdegno, trasporterà le trasitture del cilitio suestito in trafiggimenti di chi poco l'esalta, e, toltasi dal viso la maschera della pietà fimulata, farà, qual io lo descri-

uo, e non qual egli fintamente si spaccia. Video foueas. Il solo tacere basta, per renderlo e odioso à Dio e sospetto à Noi. Quanto à gli occhi vmani leggermente peccò Adamo con la preda d'vn frutto!e quanto magnanimamente scancellò l'errore con nouecento anni di penitenza! Quanto, all'incontro, e vituperosamente cadde Dauid trà le braccia della Femmina, e quanto barbaramente trucidò Vria, valoroso disensore del suo scettro! Nondimeno, dopo si lunga contrizione, non mai Adamo o fu celebrato o fu nominato da Dio. Ladoue di Dauid, dopo gli esecrati misfatti, Iddio ragionò con somma lode,e in sua vita e dopo morte. Gli apparue più d'vna volta: più volte l'esaudi: à veneratione di esso, liberò molte volte gl' Israeliti, e mantenne a'posteri di Lui la corona e'l foglio, quantunque si separassero dal Cielo con empij sacrilegii di esfeminata Idolatria. Viue il nome di Dauid gloriofissimo e nel vecchio Testamento e nel nuouo. Di Adamo si narra il fallo, si descriue la prole, e nè pur si forma vn solo periodo, in approuamento de fuoi dolori. Al primo nostro Padre si tolse ogni preconio dal nascon-dimento nella selua, dalla tessitura dello

frondi a'lombi, e dalle tante scuse proferite nel giudicio . Al Rè profeta accrebbero meriti e aggiunfero splendori la pronta confessione de'delitti e'l perpetuo protesto, ch' egli sempre diunigo de commessi peccati, esposti nella guerra, ingranditi ne'salmi, o cantati sù gli organi. Come all'eterno Padre indicibilmente spiacquero le discolpe d'Adamo: così inestimabilmente lo sodisfecero le colpe publicate à tutto il Mondo dall'addolorato Principe, implacabile accufatore delle fue brutture, e generoso banditore degli eseguiti tradimenti. Chi s'intitola delinquente, vien restituito alle prerogatiue perdute, e vien di nuouo folleuato à gli arcani diuini : mentre niuna austerità di compuntione esercitata in noue secoli di Penitenza, potè rendere Adamo, o magnifico nelle Bibbie o venerabile a'discendenti. VI-DEO FOVEAS: ISTVM DECLINO.

18 La stessa fuga dal proprio Superiore, e qualssia sottilissimo velo che ci asconda, o all' vdito o alla veduta de'nostri Presidenti, ci annouera a'defunti del feruore, e forse anche tra' morti alla gratia. La. Pecorella fuggitina fu dichiarata dal fommo Pastore, non solamente smarrita mà morta, quantunque nella foresta e viaggiasse e si pascesse. Inueni Ouem meam, QVÆ PE-RIERAT. Come morta, se visse? Ne'cimiteri, disse Tertulliano, dello spirito è defunto quel cuore, che si apparta da'suoi Prelati: e quando anche fosse medaglia d'oro improntata col nome della Trinità, se si nasconde, miseramente liquesatta si dissipa e si smarrisce nella poluere. Gran voci di quel grande Affricano, Ouis, non moriendo, SED ERRANDO; & drachma, non interiendo, SED LATITANDO, PERIERVNT. Non viè contagione ne facri Ordini più mortale di quell'ombra, che il Religioso si colorisce d'intorno, per diuenire inuisibile à chi lo guida. Come le Vie regie e trionfali di attioni, comunicate a'Custodi del nostro Istituto, dinotano fantità di pedate, e venerationi di pafsi: così chi storce da Strade publiche, e si auuia per chiassuoli non praticati e per occulti sentieri, dà grande occasione d'essere creduto o ingannato o delinquente. Tanto si dichiarò da Cassiodoro, Scrittore di ammirata prudenza. Chi si rampica nella Città per muraglie ruinose e per torri sfasciate, schluando di passare su' ponti leuatoi e per le porte comuni, o foggiace à catture come

De Pu

dicitia To.1 1

Lib.12

To.20

var.

83.

malfattore, o schiua gabellieri per contrabandi. Se tu non temessi le catene de Fiscali, o se tù non disegnassi schernimento di Datij, faresti l'entrata nella Città per l'aperture, custodite da guardie e osseruate da. guardiani. Cur perscrutamini accessus illicicitos, quibus portarum permittitur licenter ingressus? Nescio quid videmini tegere, qui PA-LAM non defideratis intrare. Conscientia reeta VIAS PVBLICAS tenet. AMICVM EST AVTEM CRIMINI, VELLE NESCI-RI, &, qui vias suas occulit, conscientiam. prodit. Sì ameno rimprouero del già Segretario di Stato de'Rè de'Goti, e poi famofissimo Abate Cassinense, mi stimola, à confessare due mie confusioni degli anni primieri. Disapprouai, ne'tempi della mia giouentù, quei trauiamenti da Regole, che sì facilmente possono scansarsi con la benedittione de Superiori, pronta à consolare chi chiede. Fosh io dunque, mentre studiauo, o bisognofo o volonteroso di rinfrescamenti: come questi, per diuina misericordia, costantemente riculai, di accettare senza facultà, e di rapire con inosseruanza, così considentemente gli esposi à chi presedeua nel Collegio Romano. Proposi, non senza qualche rossore,

il desiderio che io sentiua, vna volta di frutti, e vna volta di latte. Non sì tosto finij di parlare, che, con prontissima amorosità, e nell' vna e nell'altra proposta mi compiacquero : M'inuiarono alla Villa, con ordine al Giardiniere, che mi ajutasse e al coglimento e al godimento de'nominati ristori. Ne'quali sfogamenti di appetiti, non illeciti, quando non fieno furtiui, e quando l'autorità de'Superiori gli accompagni, non folamente non mi si scemò il buon concetto presso quel misericordioso Pastore, mà mi si accrebbe tanto, che in ogni altra dispensazione o di Consuetudini o di Statuti; al primo cenno più mi si daua, di quel che io vmilmente ad essi suggeriua. Volesse Iddio, che tutt'i miei Figliuoli nelle loro o non disconueneuoli voglie o brame anche tinte d'vmanità, implorassero sinceramente l'amore di chi li regge, Percioche, con tal commercio di desiderij e manisestati ed esauditi, i nostri Decreti rimarrebbono nella veneratione, che loro è douuta; mentre quasi tutti fon publicati con conditione di custodirli; quando non diuersamente giudichi chi gouerna, à consolatione de' gouernati. Onde come le indifferenti propositioni de' sudditi

multiplicherebbono ad effi corone d'vbbidienza e a'Superiori diademi di carità, così assoderebbono quel tanto pregiato vincolo di vnione trà Noi, che Cristo volle trà Suoi. non diffomigliante all'vnità, che, nella natura e ne'voleri, passa trà le diuine Persone. Vt

fint VNVM, ficut & NOS VNVM fu-17-11 mus, there are the

10 Or ritorniamo dall'Affetto de'Superiori (il qual dee conformarsi a'Soggettati rosque ad delicias (come suol dirsi) al totale Discoprimento de'nostri Animi. Non mai diffidi, chi presiede, di riuedere santificato negli ardori estinti, chi alquanto s'infredda o anche chi molto agghiaccia, purche costui schiettamente manifesti l'incorso gelo. Chi à sè chiama-il Medico ed il Cerufico, non vuol morire, e vuol ricuperare vigore di membra e risanamento da febbri. Di colui è disperato il caso, che licenzia o maltratta, chilo cura. CVM SPE ÆGROTAT, qui medicum fufcipit : DESPERATE' Æ-

Ser. 8. de verb. GROTAT, qui medicum occidit. Così di-Apoft. nunziò a' suoi Cherici e a' suoi Sacerdoti To.26 S. Agostino. Si alzerà dal pagliericcio ogni 114.

Rorpio, se non ricusa gli antidoti di chi assifte alla fua carrinola . Dall'altra parte, qual-

fifia

sisia monimento d'arteria alterata, quantunque leggerissima , tralignerà in battute intermittentiue formicanti di polfo ritirato, se a'primi riprezzi o della pelle o delle reni, non porge il braccio à chi lo liberi. Più oltre passa Bernardo, nel riprouamento di sì mortifera taciturnità . Non folo ammala, senza fondata speranza di riauersi, chi tace, mà, se crediamo al Santo, chi perde co'Superiori la parola, non è moribondo, è morto. Se tù hauessi, diceua a'suoi Monaci il dottissimo Abate, vita nell'anima, hauresti parimente voce su'labbri : Intus fensus? FORIS VOX . Compunger & CONFITEOR, & confessio vitam indicat. A mortuo enim, tanquam qui non est , PERIT CONFESSIO. Qualora il Religiofo della Compagnia, che 44. hà in possesso quasi sola, o almeno più d'ogni altra Congregatione la Meridionale Porta del Cuore discoperto, ammutolisea co' fuoi Maggiori, e ricuopra con ombramenti contagiosi gli sterpi della sua mente, e le spine del suo petto, rouesciatelo sul cataletto, e apritegli la sepoltura percioche indubitatamente e non vine, e non vuol vi uere Intus sensus & FORIS VOX. Diffe, per tanto, troppo poco S. Agostino; quando die-

Ser.15. inCar. Tom 112.

Eccli.

diede per disperato di vita chi odiana Prefidenti, e chi loro non fi palefaua. Peroche non muore costui, mà è quatriduano inuerminito, à cui Bernardo celebra l'esequie, o, per ragionare con più verità, negando e funerale e cimiterio, l'esclude da Luogo saero, e gli dà sepoltura ne tufi della campagna allo sbranamento delle Fiere. A mor-tuo, tanquam qui non est, perit confessio.

Ne qui finiscono o le imprecationi o i tremori del Santo. Pasa egli da vna morte all'altra, e dubita grandemente, che, chi asconde l'interno stato dell'anima sua. à chi, in vece di Dio, l'ammaestra e la conduce, corra rischio di morire, primieramente alla Gratia, e dipoi alla Salute. A negotio perambulante IN TENEBRIS. Non arrossi il zelante Legislatore di promulgare al Mondo, etiandio nell'adorato Chiostro di Chiaraualle, molti di quegli Allieui, tanto dimagrati dalla penitenza e tanto illuminati dalla contemplatione, esfersi (io non ardisco di dirlo, quantunque il legga nelle Stampe de' suoi volumi) eternamente dannati; perche, fidatifi di sestessi, e auvoltisi frà mortifere tenebre di operationi no rappresentate a'Reggitori del Monasterio, rimatero preda di chi

semina zizzania trà frumenti, e di chi, trafformandosi in Nunzio di luce, tramuta gli Arcangeli d'innocenza in infelici Larue, rec di precetti e diuini e vmani trafgrediti . Rugghiaua per ciò, ed esclamaua: Cristo guardi e voi e mè, si da opere taciute, come da desiderij occultati à chi gouerna. QVAN-TOS boc Negotium perambulans in tenebris Ser.6.
TRVDI FECIT IN TENEBRAS EXTE-Qui RIORES! Or chi può e non impallidire in habitutto il volto, e non gelare in tutto il corpo, tat. e non tramortire in tutta l'anima, quantun- To-16 que immortale, scorgendo Alunni di sì an- 31. gelica vita e Abitatori di Eremo sì adorato fremere trà fiamme con Lucifero, scesi per la cataratta, che si aprirono alle penose ombre esteriori dell'Inferno con temerarie tenebre della coscienza non aperta ? Tanto più cresce il terrore, quanto che dal dolente Cenobiarca tale suentura non si ascriue à pochi, e si descrive di molti. QVANTOS boc Negotium perambulans in tenebris trudi fecit in tenebras exteriores ! Si esecrate tenebre non possono dissiparsi nè preuenirsi, saluoche da' chiarori dell'vmiltà comandata. che illumini à gli occhi del Superiore ogni angolo spirituale de'sudditi". Et lucerna arden-

dentes in manibus vestris. La qual chiarezza. tanto è più necessaria, quanto che niuno può scorgere, se il Cingolo euangelico lo circondi da ogni lato, e massimamente nella parte deretana, che soggiace à gli omeri. Quando ci circondiamo di ombre, senza notificare e i nostri pensamenti, e le nostre operationi a' Condottieri delle nostre anime, auuerrà frequentemente, che, riputandoci fortificati da beate fasce di religiosa Perfettione, viuiamo miseramente sciolti e infelicemente esposti à quei rischi, che sono ineuitabili à gli affascinati dalla presuntione, ed a'sedutti dalla propria stima. Per tanto chi non vuole annegare frà le tempeste, che muoue Satana negli apostolici Stagni delle Case regolate, alle prime aure del vento e alle prime schiume del Mare, gridi con Pietro: Souuenitemi, perche affogo. A ciò ci configlia S. Agostino. Si mutus est pes tuus, butubas, si aliqua non superas, si mergi incipis, dic: Domine, pereo, libera me . DIC, PE-REO, NE' PEREAS.

Ser.13 de verb.

verb. p

To. 26

Quì odo, chi, miseramente illuso, vanta virtù, e si spaccia Scoglio nell'acque, e più che Monte a turbini. Negano costoro di douer dire, PEREO, mentre il fer-

uore li tiene à galla, e nè pur sanno o'l nome o la bozza di naufragio. Come diremo PEREO, se calchiamo l'onde, e se il Mare geme fotto a' nostri piedi? Se per naufragio da voi s'intende colpa d'offesa graue diuina, per pietà celestiale, comunemente parlando, di questa niun Figliuolo d'Ignatio si accusa reo. Se poi nelle voragini, che bagnano e che minacciano inghiottimento, riconosciamo e Voi ed io i tumulti delle pasfioni e gli assalti degli oggetti, quando à Voi queste non si aprano, in danno della pace, e in tormento del cuore, siete e più felici nel godere, e più innocenti nel viuere, di quel che fossero sì Paolino in Nola, come Bernardo nella Borgogna? Esclamaua l'vmilissimo Monaco, per gli sbattimenti dell'anima o pericolante o fommersa in mancamenti, pregni di pianto. E Voi più santi di sì gran Santi, frà le procelle del presente esilio, dimorate, quali Olimpi, nè pur foggetti à fu-furri d'etefie! Ascoltiamo Bernardo. Proprij reatus Conscientia non me requiescere sinit, De in sed de die in diem VEHEMENTER ME terdo TORQUET, de die iudicy vehementer terret. ma ce Sancte viuentium merita MEA FECI, IN. 31. VIDENDO, PECCATA. Bernardo con- 87. fel-

fessa liuori, e Noi ci millantiamo, senza vefligio di liuidure? Chi ciò può credere, se hà fenno nel capo, e se hà senso nel petto ? Al mellissuo Abate corrisponde con concorde armonia Paolino Vescouo, miracolo di carità, esemplare d'innocenza, e organo dello Spirito fanto. Pauper ego & dolens, qui adbuc terrena imaginis squalore concretus sum., Ep. 8. ad Sca ET PLVS DE PRIMO, QVAM DE SE-CVNDO ADAM, carneis sensibus & terre-To. 52 nis actibus REFERO. Chi, per compassione ad vna Vedoua, si vendè schiauo à barbari : chi lasciò, per seguir Cristo, signorie e confolati: chi si arricchi talmente di Scritture diuine e l'intelletto e la mano, che, quanto scrisse, tutto parue distillata essenza di Bibbie , si compara ad Adamo mangiatore ribaldo e infincero con Dio, e palesemente dice , Plus de primo , quam de fecundo Adam , terrenis actibus REFERO. E Voi fiete ritratti di Cristo, trassigurato nel Tabor, con. manti di neue e con diademi di raggi? Ses habbiamo Coscienza, racchiudiamo in essa. ter.do e marofi che fommergono, e balene che diuorano. Così conchiuse Bernardo i suoi treni. Conscientia hominis Abyssus multa. Mare magnum est & spatiosum manibus; IL-

mo. c. 44.

uer.

59.

40.

TIC

LIC REPTILIA, QVORVM NON EST NVMERVS . Tramortisco al terrore del protesto: QVORVM NON EST NVME-RVS. E pure, chi m'interruppe il discorso, e ferra il cuore a'Superiori, afferma il suo seno, così purgato etiandio da alga, così tranquillo anche da aure, così cristallino, trasparente, e ricco di gioie, quanto sia il siume, che circonda la Città di Dio . Nò, nò: Confcientia hominis ABYSSVS MVLTA, ILLIC REPTILIA. Anche chi stende i piedi, come lo Sposo ne' Cantici, formati d'oro purissimo, non dico crolla, dico cade, non vna volta nell'anno, nè taluolta nel mese, mà fette volte nell'ore del giorno . SEPTIES Prouin die cadit Iustus . Nè sia chi mi rinfacci d' 24. infedele nell'allegatione del Testo: in cui, come si narrano le cadute de' buoni, così quiui se n'esprime il risorgimento. Septies in die cadit Iustus, & resurgit. Amia difesa. alza Bernardo le strida, e dice; Risorge, mà chi si protesta caduto, mà chi chiede soccorfo, mà chi diftende il braccio alla mano de' Reggitori. RESVRGIT: si tamen cadat in die, VT SE CADERE VIDEAT, ET incare CECIDISSE SCIAT, & resurgere cupiat, To.59 ET REQVIRAT MANVM ADIVVANTIS. 258. -00

Nel

78

1-74"

Nel lume di verità sì inespugnabile, e d'affioma riceuuro in ogni Eremo in ogni Chiostro, può trouarsi, chi non ispanda schiettamente il Cuore a'suoi Maggiori', per mancargli materia da discoprire? Nons si fidi veruno, d'essere Diamante da riporsi nella Corona del Redentore, percioche non si rimira lordato da loto e annegrito da. pece. Niun degli Angeli rubelli o rubo con Adamo frutti proibiti, o con Dauid rapì spose à soldati. Tuttauia milioni e milioni di essi spasimano nelle caldaie dello Stagno liquefatto, per difetti fenza corpo, & per delitti, si può dire, inuisibili . Som questi e più pestilenti e più incurabili, perche non. istregiano la riputatione con baffezze di terra . I Dioscori, gli Eumenij, i Meletij, o Arrio stesso, che squarciò l'inconsutile tonaca à Crifto, e che auueleno quafi tutte le fonti della Chiefa, enormemente peccarono, ancorche lontanissimi da pantani di senso co da rapine di cupidigia. Però chiunque riconoscerà gli andamenti del suo sasto, della fua arroganza, e della fua inuidia, troucrà ne'suoi telori più piombo che oroje nelle fue aie più pula che grano. Non fon io, che parlo. Così ragiona il grande Archuef-

couo S. Ambrosio. Qui se bic aurum putat, HABET PLVMBVM: & qui putat se gra- Serm num tritici, habet paleam, que possit exuri. Hic fibi multi aurum videntur . Non illis inuideo. To.10 E' superbia ed è sciocchezza, che rende at- 232. toniti gli huomini più circospetti, l'vdires alcuni, che tanto altamente parlano delle lor cose e di sestessi. Ogni loro dottrina è oracolo d'Areopaghi: ogni loro opera fi arroga apoteofi e canonizzationi : ogni loro pensiero impone à Comunità intere culto di latria. Sempre lodano il Cielo, che tanto gli hà sublimati : sempre rimirano i detti e i fatti altrui, come mondiglia necessitosa di crociuoli, e come strame pastura di fiamme: NON ILLIS INVIDEO, conciofiache costoro, quasi rinouati Farisei, solleuandosi alle stelle e profumandosi di timiami, son precipitati a' piedi de' Publicani; oue il loro incenso è dichiarato solfo, e oue Iddio si publica vendicatore della loro enfiagione, & gli pospone, sì nel pagamento delle decime; come nell'osseruanza de' digiuni, a' publici delinquenti e a'ladroni della turba . Sibi aurum videntur. Non illis inuideo. Ene rende la ragione il Santo, con iscaricare vn fulmine, basteuole ad atterrare Babilonia. Mul-382-

Zacch. tis, qui se massas putant auri, dicit sapientior

Nè dalla folgore gli afficura quel-23 la vnione, che stimano d'hauer con Dio, nell'esercitio di continouate meditationi. Traggono i miserabili dagli splendori degli Euangelij contemplati, non lume di sentimenti veridici, mà funesta caligine di esecrata. arroganza. Strepiterebbono meno, in biasimo de'loro prossimi, se la lormente fosse. rischiarata, non con fassi, mà con veri chiarori di non illusa cognitione di Dio. E' in. tal materia, più diuina che vmana, la rissessione del venerato Teologo Gregorio Nazianzeno. Prima, scriss'egli, che ad Isaia si spalancassero i Cieli, e si discoprisse la Trinità regnante, fremeua egli con tant'impeto à disonore del Popolo d'Israele, che lo chiamaua cadauero infracidato da'capelli infino a'piedi. Protestaua le vittime profanate da rapine, i tribunali corrotti da mercedi, i traffichi infamati da vsure, il Tempio disonorato da mercatura, tutta Terra fanta renduta odiosa al Cielo, coll'intemperanza de' balli, coll'infamia delle crapule, coll'empietà de'facrilegij. In fomma tutt'i primi cinque capi della sua Profetia sembrano vn diluuio

di maledittioni e di vituperij sopra la Giudea, senza che vna stilla di esse tocchi lui nell'vnghia d'vn piede. Appena egli vide i Serafini d'intorno al trono, della Maestà ingranditori dell'Onnipotenza, che subitamente tirò à sè l'impeto delle cataratte spezzate, chiamossi peccatore, e, accomunatosi al volgo corretto, gridò con voce più mitigata, e abbassò il cimiero, che l'appresa innocenza gli folleuaua sul capo. Ipse quoque Isaias, Orat. priusquam Domini gloriam thronumque illum 7. excelsum, & Seraphinos conspexisses, in Ifraeli- Tom. tas quidem magno clamore inuehitur, SIBI 115. AVTEM PARCIT, atque à se tanquam 76. ab insonte abstinct. POSTEA verò QVAM HÆC VIDIT, ME MISERVM, INQVIT, & que deinceps sequentur. Così accaderebbe a gl'insuperbiti Censori dell'altrui vita e ventosi Aggranditori de'proprij meriti, se da vero alle lor anime Cristo comunicasse i sodi doni della Contemplatione. Meno certamente sparlerebbono di chi con essi viue, e più agramente condannerebbono i vani tumori, e l'insoffribile cecità nelle lor piaghe: Tanta contentezza di sestessi deriua da mente accecata a'conoscimenti celestiali. Se rimirassero l'Empireo, e se scorgessero Die,

Dio, fi riconoscerebbono bisognosi di cura e in più parti vicerati. Si butterebbono a' piedi di chi loro è Guida nello spirito, domanderebbono aiuto, e, deposte le brutte squame della propria stima, con impiccolirsi ne'loro occhi, s'ingrandirebbono negli occhi diuini. Che se il Nazianzeno, quasi quasi, diede qualche taccia di souerchio zelo contra gli altrui delitti ad vn Profeta, che non poteua errare, percioche discorreua a' popoli coll'assistenza di Dio: molto più debbo io temere lagrimeuoli illufioni di coloro, che, di lor capriccio, trascurando le tante macchie de' proprij petti , lufinghieri miserabili di sestessi, colpiscono, con accette à due mani, ogni neo immaginato o della. fronte, o nel lembo di chi ben vine, Stendo sì fondata dottrina anche à quei Sacerdoti, i quali più tofto volano, che corrino, ne fentieri della Perfettione. Giungerai alla meta, fe foggiacerai à chi ti addita la vera strada. Non rapirai in verun conto il palio, fe là camini, oue la fidanza in tè ti spinge. Vieu dichiarato, per ciò, pazzo qualssia caminatore, che à sestesso è Guida. Qui se sibi magistrum constituit, STVETO SE DISCIPV-LVM SVBDIT. Ego quod expertus sum diços

Ep.87 Ogerio-To.58

377.

Donner Line

o facilius imperare, o securius possum praesse alijs multis, quam foli mibi . Alla Massima. di Bernardo, riprouatore di chi presume, aggiunse autorità e diede forza S. Gio. Grisostomo, che publicò frenetico ogni superbo, il qual non diffida di sè . Non potest effer Hom. Superbus, QVI FATVVS NON SIT. 29.2d A tale sentenza non creda di fot- popul. trarfi, anche chi fosse Guida d'intere Cen- To.20 turie alla più erta cima o del Sinai o del Caluario, Ancorche fotto i nostri indirizzi, molti si fossero tramutati e in Cherubini d' intelligenza euangelica, e in Apostoli di zelo sanguinoso, non però saremo sicuri Condottieri de'nostri spiriti, come ne siamo stati non fallaci e felici nell'altrui profitto. Fù arricchito da Elia profeta di purissimo olio il vaso della Vedoua, e sù perpetuata la farina nella cassa di Lei. Tuttauolta ciò, ch'egli concedette altrui, non potette attribuire a sè, e fù violentato, ad accattare e vitto vita dalla Femmina, che da Lui riconoscena il pane e la vita. Non poterat Elias, scris-scattonito S. Agostino, de misericordia Dei 18. ex dare fibi, quod laguncula dedit. Galeno ftefio 50. e Ippocrate, che riempiuano d'antidoti la To.26 Grecia e l'Oriente, non ofarono di curare à 179.

b .

Ser.14
inCar
Tom.

28.

semedefimi in vn dito la panarice. Vuole Iddio, che tù batta all'vscio del tuo Superiore, e che à Lui ti scuopra, se brami quella vozione di Spirito fanto, che nella vera Chiefa. dal capo sgorga ne' membri. Sicut unquen-tum in capite, quod descendit. Vnetio salutaris, eselama Bernardo, non barba, SED CA-PITIS EST. Chi non si vmilierà a' suoi Presidenti, rimarrà più asciutto delle pomici e più infecondo della felce. Conchiudo, per tanto, il Ragionamento co'dettami di S.Efrem, che agli Anacoreti sembrò quasi vn fecondo Moise. Se vedrai, diceua il gran-Vecchione, vn Principiante dell'Eremo guidarsi co'proprij sensi, e pian piano salire nell'aria o come Elia o come Paolo, per passarfene all'Empireo, afferralo ne'piedi, e riftrascinalo sull'arena: affinche o non precipiti dalle nuuole, come vn Simon mago; con vergognosa rottura degli stinchi, o non cada. dal Firmamento, qual Lucifero, aggranato dalla leggerezza del suo sumo e dannato per esto à fuoco inestinguibile. Si conspexeris Adolescentem propria voluntate in Calum. ascendere, TENE IPSVM : expedit enim ipsi. E ciò che dico à freno de'nostri Giouani, ogni Eremita, più antico di grotta ঙ

Paren. 35. To.30 65.

più

più anziano di regola, creda intimato à sè, vgualmente foggetto à misere illusioni di Satanasso, se, spregiate le istruttioni degli. Arcimandriti, vorrà segnarsi l'orme, per ben correre nella via de'configli diuini. Chiuse finalmente il fanto Diacono i suoi terrori con la protestatione del Sauio, che distingue l'huomo prudente dallo stolto, per quella compiacenza, che i sedutti hanno ne'priuati dettami. Via insipientium recta CORAM Prou. IPSIS: qui autem Sapiens est, AMPLECTI- 20. TVR CONSILIA. Ripiglio in quest'vltimo figillo del mio Discorso, il Tema, che Dauid m'impresto, e dico con esso: Diligit Dominus Portas Syon , super omnia Tabernacula Iacob . Nella Compagnia, in paragone delle Porte, che Iddio ci hà fabbricate, tutt'i Padiglioni, anche tessuti con mani d'Angioli e filati con oro, spariscono, come se fossero ombre senza corpo. Sempre ci souuenga, frà le quattro Porte, dell'entrata nella Religione, dell'vscita alla Gloria, del ritorno all'Egitto, precedere LA PORTA Meridionale DELLA. COSCIENZA PALESATA: Questa ci preferua dall'vício spauentoso di Babilonia riueduta: questa c'introduce nella Religione, con sicurezza d'auanzamenti persetti : que-F 3

86

sta finalmente ci afficura il passaggio dall'agonia alla Beatitudine, e dal letto dell'infermità al trono del comando. La conferueremo e gloriosa e spalancata, se in essa rifederanno, i Sudditi finceri e vmili, i Superiori amatori e giocondi. Si sospenda dagli architraui di Porta sì fanta l'inuito di Cristos Venite ad me omnes, qui laboratis & onorati effis, & EGO REFICIAM VOS. L'Angelo 11.28 Tutelare della Compagnia scriua sù gli stipiti di Porta troppo celestiale: HÆC POR-

TA DOMINI, IVSTI INTRABUNT PER Píal. 117.20

EAM. Peroche, chi è buono, sù la foglia. diuiene ottimo: e chi è difettuoso, nel paffare per essa, diviene santo. Cosi è, e cosi sia.



## SERMONE III. nella Vigilia di S. IGNATIO.

Et lucernæ ardentes in manibus vestris. Lucæ 12.

IL ZELO DELLE ANIME, vera dinisa della Compagnia, quanto sia in se stesso plorioso, e quanto l'apprezzassero Cristo nostro Re. dentore nella sua vita, e Ignatio nostra Guida nelle sue Leggi. Di effe sarebbe miseramente reo, chi poca s'impiegasse nell'aiuto spirituale de prosimi. Tal'Applicatione al profitto delle Genti, come fin ora non è fasa ordinaria nella Religione, e per ciò da Dio glorificata con Dottori di gran grido, e con Santi di gran fama: così quando mai, ne tempi futuri, alquanto s'infreddasse, esporcebbe tutto l'Ordine alla seuera Confiscatione delle due Prerogatiue, concedute dalla Pietà diuina a nostri Maggiori, quali sono, fruttuosa Dottrina e acclamata Viriù.

25

IAMO tutti Figliuoli di vn Padre tanto offequiofo all'addotto Cofiglio, che, in riuerenza di esso, tenne si strette nel pugno e ritenne si care nel cuore le Fiac-

cole euangeliche, che antepose il loro vso al possedimento della stessa Città di Dio. cuius Lucerna est Agnus. Visse Ignatio talmente bramoso e di conuertire maluagi, e di santificare Prouincie, che accettò, nondico di differire, mà di aunenturare la Visione di Dio el'eterna sua salute, purche, viuendo con si penosa dubbietà, fosse sicuro di glorificare l'eterno Padre con la conuerfione dell'Anime. Ciò egli volle ardentemente, percioche riconobbe vna inestinguibile fere del ben de' proffimi nel Saluatore. del Mondo, di cui alla Compagnia, da sè istituita, e diede il nome e impose il zelo. Se ciò fù, riconosceremo, ne'due terzi dell' ora affegnata al Ragionamento, quanto Giesù Crifto, Iddio nostro e nostra Idea, fosse assetato di Anime, e quanto sia dote propriadella nostra Vocatione, l'impiegarci totalmente nel profitto de'conuertiti, e nell'emendazione de' delinquenti. Adunque, chi è Figliuolo del Santo Padre apra la mano, afferri la Fiaccola, e, com'egli diceua, metta, fuoco di Spirito santo in tutt'i Villaggi e in tutte le Comunità del Mondo conosciuto ed incognito, e non quieti, finche non veggacosì vniuerfale il diluuio di tal Fiamma ne' cuori d'ogni Natione, à beneficio di chi viue, qual fù già l'inondamento dell'Acque fopra tutta la Terra, in esterminio di chi vineua. Et Lucerna ardentes in manibus ve-Bris .

Fù sì acceso nel nostro Redentore 26 il defiderio d'illuminare gli acciecati alla, verità e di purgare i contaminati dalla colpa, che nè, mentre visse, le migliaia de' conuertiti, nè ora, che regna in Cielo alla man destra del Padre, lo sodisfanno i tanti milioni de'Credenti . Ciò e preuide e predisse Salomone, nel capo quarto dell'Ecclesiaste. Est unus, & non est secundus , & frater non est Beclef ei : NEC EST FINIS omni labori eius, & 4. quidem oculus eius NON SATIATVR DI-

12.

32.

VITIIS. In tale descrittione riconosce san Girolamo l'effigie del Verbo, incarnato per la ricompera degli huomini; il cui zelo quante più anime guadagnaua all' Euangelio, tante più ne bramaua e ne chiedeua al Pa-In c.4 dre . Cuius laboris non est finis, portans no-Ecciel stra peccata. & oculus eius non satiatur diuitijs, SEMPER nostram cupiens salutem. Si bramoso di Popoli ammaestrati, che anche moribondo esclamò verso le quattro parti. dell'Universo, Sitio. Quid sitis ? esclama Lib.de in questo luogo Drogone : Ergone PLVS CRVCIAT SITIS, quam Crux ? Sitio.quid? VESTRAM FIDFM. Questa fù la sete, che facr. dom. Pag protestò egli alla Samaritana; e questo fù il To.10 cibo, di cui si mostrò bisognoso a'Discepoli, 341. quando diffe alla Donna, Da mibi bibere, à gli Apostoli, Ego cibum habeo manducare, 10.4.8 quem vos nescitis. Viucua Giesù nella casa del Fariseo e nelle nozze di Cana famelico non de'cibi di que'banchetti, mà del rauuedimento,ò di Maddalena che lagrimana,ò de'Conuitati, che, nell'assaggio delle tazze miracolose,si arrendeuano all'onnipotenza della sua Dininità.

Questa sù la fame, che lo tormentò nella felua sulfine del rigoroso digiuno di quaranta giornate. Et,cum ielunaf. Matti fet quadraginta diebus & quadraginta noccia. 4.3. bus , postea esurge . Di essa se fosse stato consapeuole Satanasso, quando porse i sassi à Cristo, l'haurebbe supplicato, che li tramutaffe non in pane per cibarsi, ma in santifificati Figliuoli d'Abramo, per sodisfare all' immensa voglia di riconoscere tutta la Giudea fottomessa a' dogmi della nuoua Fede. Efurift, non cibum bominum, SED SALV- Sereste TEM, feriffe fant'Ambrosio. CIBVS ENIM 30. CHRISTI EST REDEMPTIO POPVLO-RVM. Ne folamente dal Figliuolo della. Vergine si disprezzauano le delitie del palato, pascendosi di cuori lagrimanti; ma quasi sdegnaua di comparire alle solennità steffe del Tempio, non annouerando frà gli olocausti del Cielo e frà le feste dell'Empireo altra Oftia, faluo la falute degli emendati. Onde alla Pasqua, alla Scenopegia, e all'altre pompe del Sancta Sanctorum preferl egli sempre l'insegnamento degl' ignoranti, e il ritorno à Dio de peccatori . Tanto di effo profetò Sofonia, nel terzo capo de fuoi vaticinij. Deus taus in te fortis faleabit te, & innouabit te, & latabitur in te, quafin Soph6 die folemni . Ogni giornata era festofa a coia,

Cri-

Soph.

173.

Cristo, qualora, in essa, ò compungena maluagi, ò ammaestraua indotti. All'incontro, erano giornate feriali anche le più folenni del Tempio, se, trà le armonie de' Leuiti trà gli odori de'Pontefici, le Anime perseuerauano à viuere ne'ceppi del peccato, e à dormire trà le rose del piacere. Onde, chiosando S. Girolamo il testo del Profeta, così stese il suo Comento. Letabitur in te, quafi In c. 3 in die solemni. In te delectabitur, quasi pin-To.21 guissimam solemnitatis sua hostiam SVSCI-PIENS SALVTEM TVAM . Siche il nostro Dio, crocissso per noi, potè dire a' Discepoli, con verità di sentimento divino: 10.7.8 Vos ascendite ad diem festum bunc, ego autem non ascendo ad diem festum istum. Le mies Solennità non dipendono, ò da Montoni che muoiano, ò da timiami che ardano, ò da flauti e trombe che risuonino. Quella è mia Pasqua, quando ò i Publicani abbandonano il telonio, ò le Peccatrici spezzano gli alabastri, ò i Centurioni ed i Regoli piegano le ginocchia e incuruano le fronti alla Trinità, che io promulgo. Quasi PINGVISSIMAM SOLEMNITATIS SVÆ HOSTIAM susi-piens salutem tuam. Nelle quali protestazioni benche, à marauiglia, risplenda la incompa-

rabile stima, che Cristo fece de'nostri spiriti : con tutto ciò esco di mè, qualora rifletto alle voci e misteriose ed enigmatiche, con le quali parue, che da'facri Calendarij della. fua vita cassasse tutte l'ore e tutt'i giorni, in cui non si era, con publicità di Maestro, e applicato e dedicato all'istruttione delle turbe e alla salute delle genti. Vdite, e adorate vn prodigio di carità inaudita. Ragionando egli del diuino Spirito, che dietro alla sua Croce doueua sopraggiungere a'suoi Fedeli nel Cenacolo, così conchiuse le influenze di esso e le prerogative de suoi se-creti Ascoltatori. Mittam vobis à Patre Spiritum veritatis. Ille testimonium perhibebit de me: O vos testimonium perhibebitis, quia AB INITIO mecum estis. Chi può intendere l'oscurità di testo, apertamente contrario à gli annali de'facri Euangelisti ? Come mai può credersi da veruno, che Pietro, che Andrea, e che Giouanni si accompagnassero à Cristo, ò nella spelonca di Betlemme, ò nell'esilio dell'Egitto, se l'vitimo in que' tempi non era nato, e se i due primi appena si vnirono al Redentore, terminati i trent'anni della vita di Lui, e dappoiche Giouanni Battista lo bagnò nel Giordano e il dichiarò Mes-

Io.15.

27

٩ď,

¥.

fia ? Et vos testimonium perhibebitis , quia. AB INITIO mecum estis. Non fù Matteo arrolato trà gli Apostoli del Saluatore, mentre, passando egli per Cafarnao, lo dischiodò dal banco, e dall' adulterio dell'auaritia. lo prouocò a'beati sponsali con la pouertà euangelica? Or diremo, che si egli, come Bartolomeo, Tommalo, e Filippo fossero adoratori di Cristo bambino, in compagnia de Pastori e de' Magi? Quia ab inino mecum estis. Se ciò non può dirfi, senza ripugnaro à gli articoli della Fede, è forza credere. non hauere Giesù riconosciuti per suoi anni faluo gli vltimi della fua vita, quando, nominati nel monte i Banditori del nuovo Testamento, girò con essi la Galilea e la Giudea, publicando le Dottrine di Dio, es perfettionando le Comunità del Giudaismo, con folleuarle dal loto di ricompenfe terrene à gl' incorporei riconoscimenti dell'eterna. Beatitudine .

Tutte queste rislessioni, fatte, nelle vso perpetuo di meditare la vita di Cristo, dal nostro B. Legislatore, lo stimolarono à fondare vna Religione, che tutta s'impiegasfe nella saluezza de prossimi. Tal bando publicò egli sù le prime pagine delle Costi-

tutioni che scrisse, e chiaramente protestò in esse, l'vnico Fine de'suoi Seguaciessere, facrificarsi pienamente alla conversione ò de'Gentili nell'Indie, ò degli eretici e de'peruersi in quante Prouincie descriue nelle sue tele la Geografia. Nè col prefiggimento di tale scopo ci rendette egli inferiori à gli Allicui d'ogni altro più riguardeuole Istituto: anzi ci pareggiò a' più sublimi, e non lasciò, che veruno Alunno di questa Compagnia potesse inuidiare huomo alcuno che viua. ancorche con Elia dimorasse nel Carmelo ò con Moisè abitasse nel Sina. Immagini ognuno qualunque più folleuato modo di viuere cristiano; trascenda dalle montagne degli Anacoreti a'primi cori degli Angioli, e da quelle altezze si precipiti col pensiero e sceda coll'affetto alle catacombe de'primi Confesfori, alle prigioni e fosse de Martiri, che non trouerà mai stato di vita, ò più fauorito da Dio, ò più stimato da Santi, di quel che sia l'apostolica mira di chi ò suda ò parla ò scriue od opera, per notificare à gl'ignoranti le scienze della Chiesa, e per aprire co'Sermoni a'trasgressori l' Inferno, affinche col conoscimento di quelle pene lo chiudano, e si accendano all'acquisto de'diademi, preparati

all'innocenza. Chi à mè non crede, crederà, come spero, à Riccardo di S. Vittore, Teologo, ò primo frà tutti ò non inferiore à veruno di quella età, in cui visse. Così egli discorre, nel capo quarantesimo quarto del suo Beniamino. L'Onnipotenza diuina. non hà termine. Tuttauia à mè pare, inquella infinità di fauori apparire vna tal gratia, che metta il Non Più a' gratiosi rescritti di chi è inesausto ne' priuilegij. Senza dubbio, io erro, così ragionando: poiche doue non è fine, è impossibile che sia confine, Con tutto ciò alla mia incapacità l'Onnipotenza interminata di Dio comparisce col Non plus vitra. Nestio, se potest home aliquid à Deo in hac vita maius accipere : igno-ro, AN POSSIT HAC GRATIA MAIO-REM INTERIM ALIQUAM DEVS HO-MINI CONFERRE, QVAM VT, EIVS MINISTERIO, PERVERSI HOMINES IN MELIVS MVTENTVR, vique, de filijs dias boli filij Dei efficiantur . Io non dico che sia, ma io dico che non veggo, qual Ministerio possa Iddio stesso ò delineare nelle sue idee ò esporre nella sua Chiesa, che superi ini dignità l'euangelico Magistero d'atterrire co'tuoni delle Scritture i ribelli del Cielo.

Par. 1. deBen c. 44. To. 76

di confutare gli Autori delle nouità ereticali co'fillogismi dell'antica teologia, e di richiamare à penitenza i bestemmiatori della Croce e i conculcatori del Dialogo.

Se le dottrine di Riccardo fussistono, come indubitatamente non han contrasto, chi di noi, riconoscendosi sublimato à sì alto efercitio d'inuiare alla Beatitudine regnatori, e di serrare a'ricomperati da. Cristo l'abisso de tormenti, non s'innamora. del suo Impiego, e tutto non si consacra alla santificatione delle Genti? Possiamo, in. tanta altura di grado, ò apprezzare, ò volere, à anche pensar cosa, che-non sia compunzione di cuori e salute di spiriti? E pure esclama Bernardo, attonito e sdegnoso: Cadit Afina, & est, qui subleuet eam : PERIT Lib.4. ANIMA, ET NEMO EST, QVI REPV-TET. Io non dico tanto, benche forfe potrei dirlo, mentre, anche frà gli Operarij della Compagnia, può darsi caso, che assai più compassione si scorga in esti, verso vn milero, ò affaffinato alla strada ò saettato nella. piazza, di quel che si vegga verso tante Anime, cotidianamente strangolate da Satanasfo etrascinate infino à gli vltimi orli della dannatione. Bensì temo, che i treni com-

deCo-

TO. 13

posti dal santo Abate sopra l'esecrata trascuraggine d'alcuni Prelati, più folleciti de' Poderi, che delle Chiese, e più addolorati nel mancamento delle Decime, che nel tralignamento de'Cuori, possano, in qualche guisa, adattarsi à noi ; alle cui menti la subdimità della nostra Vocatione prescriue dimenticanza d'ogni oggetto, il qual non fia, inciampo d'anime nella maluagità, e inabissamento di Nationi nel fortunofo pelago degli errori e delle scisme. Io sento inconsolabili deplorationi, se le Puglie non fruttano, e se le Campagne non rendono. Non così posso affermare, di veder Tutti senza conforto senza respiro, nella tanta sterilità d'operationi virtuofe, e nel fommo mancamento de'primieri feruori fra' Cristiani del nostro tempo. Può essere, che anche à taluno di noi giunga il folgore di Bernardo, per cui si rinfacci la tolleranza de' vitij e l'insofferenza de'danni. PATIENTIVS FERIMVS CHRISTI IACTVRAM, QVAM NO-STRAM. Si tiene esattissimo conto d'ogni entrata che manchi, e si mette à libro ogni spiga che cresca. Se poi la stessa cura si adoperi, nel riconoscimento de'peccatori accresciuti e de' penitenti diminuiti, io ciò

Itic.

rimetto à chi hà pensiero, ò d'interpretare Vangeli ò di assoluere rauneduti. In tanto Bernardo grida : Quotidianas expensas quotidiano reciprocamus scrutinio, ET CONTI-NVA DOMINICI GREGIS DETRIMEN-TA NESCIMVS. De pretio escarum cum ninifiris quotidiana discusso est: rara admodum cum presbyteris celebratur collatio de peccatis populorum. E quel che dico del nostro dolore, intendo fimilmente de'nostri giubili. Alle proue . Oggi, a'primi vefpri, fi apriranno le nostre Chiese, e, con douuta corrispondenza di gratitudine, registreremo in publico foglio i nomi di que'Principi e di que' Grandi, che adoreranno l'ossa del B. Padre. lo stesso goderò, se, nel catalogo presentatomi, vedrò numerofi i Perfonaggi , che hanno onorato il trionfo spirituale de'nostri Altari. Mà chi descriue, ò i peccatori assoluti da' no-Ari Sacerdoti, ò l'Ostie incruente compartite a'frequentanti, ò i licentiofi renduti modesti alle attioni del Santo, raccontate dal pergamo? Iddio ci guardi, che misurassimo la grandezza della corrente Solennità,ò dagli addobbi delle muraglie, ò dagli argenti del Sepolero, ò dalle armonie del coro, ò dal concorso e di Nobiltà e di Popolo a' nostri

Muri. Peggio sarebbe, se, tolti que'pochi. che, genussessi al Tabernacolo di Dio e alla Tomba dell'Adorato, placano l'ira diuina co la pietà de'sospiri e con la santità delle preci, non agghiacciassimo alla tant'altra moltitudine, che profana la divinità del Santuario e il recitamento de' Salmi collo strepito di ciarle sì sonore, che assordano chi ora, e immedicabilmente offendono quanti Stranieri son passati à Roma, per adorare, nelle. Basiliche della santa Città, le ceneri de'Tormentati per Cristo. Non erano già gli affetti di Giesù, capo nostro, somiglianti alle affettioni, che nelle nostre Feste prouiamo. Letabitur IN TE & delectabitur , quast pinguissimam SOLEMNITATIS SVÆ bostiam SVSCIPIENS SALVTEM TVAM. E benche vn tale sconcerto di sentimenti non siadi tutti, e sia di pochi: tuttauia infinitamente disdirebbe, se tra' Seguaci d'Ignatio anche vno viuesse, che non isuenisse all'irriuerenza, che scorge verso Dio, in sì gran numero di volgo; e poi gioisse ò alla calca di chi entra, ò a'fregi di chi nobilita con la sua venuta i nostri Sacrificij. Ciò che plango nelle nostre Chiese, con assanno vguale deploro nelle nostre Vniuersità. Ostentiamo l'Acl'Accademie piene di Studianti, e trionfiamo, fe gli ascoltatori delle nostre Scienze si contano à migliaia. Ed io vorrei, che da noi più si riflettesse alla modestia alla diuotione e al feruore di chi si ammaestra nelle nostre Scuole. Vorrei, che come da noi imparano à disputare sottilmente, così imparassero, à benviuere da Cristiani. Questo è il fine con cui il nostro Legislatore ristrinse l'abitatione delle nostre Case, per ampliare e per aprire alla Giouentù teatri di Sapienza. Volle, che coll' allettamento delle Lettere s' instillassero in. quella fresca età gli assiomi di Cristo e i terrori de'diuini gastighi. Altramente, oue ci appagassimo ò di frequenza ò di applauso alle nostre Cattedre, eserciteremmo vna vile pedagogia, troppo impropria a'nostri fini e troppo indegna de'vostri nascimenti. Se ci piace la prosapia ed il profitto di chi cre-sce sotto di noi, ci dispiaccia e ci affiigga, se meno essi si auanzano nell' osseruanza de'diuini precetti, che nell'vmano apprendimento della Teologia e della Dialettica.

Che se vsciamo dalle nostre porte, e trascorriamo ò a'priuati cortili ò allepiazze publiche, quante quiui sono le iniquità non corrette da noi, e pure dalla no-

z 3 · 1

Ecclef I. .

In c. I Ecclef. To.21. 4.

fra vocatione raccomandate al nostro zelo! L'immensità dell'Oceano può parere vna. peschiera di Esebon, se si paragona all'allagamento de'peccati. Et imminutio non poterit numerari, scrisse l'Ecclesiaste. Il cui Oracolo nella Volgata cosi si legge: Et stultorum infinitus est numerus. Qui esclama Girolamo: Tantus est numerus sed etorum, & enrum, qui de grege Domini rapti funt, ot suppatatione non queat comprehendi . Or come huomini, da Dio chiamati al raffrenamento di chi trabocca e al correggimento di chi preuarica, in sì lagrimosa moltitudine di trauiati e di peruersi, possono ò non ispasimare per mortale cordoglio, ò non disfarsi in affannoso sudore, per dar la mano à chi cade, e per atterrare chi alza il capo contra del Cielo? Non pare, che Iddio possa maggiormente ingrandire chi viue, che solleuandolo alla cura de'tralignati. E noi, che godiamo la magnificenza di Grado così gloriofo, potremo veder perire le anime, senza slanciarci in aimo di esse, à qualunque costo es diagie di studij e di stenti e di ferite e di croci, trascurando comodità, e incontrando tormenti, purche Iddio non si osfenda sù gli occhi nostri, e purche Lucifero, alla fronte. del-

delle nostre schiere, non porti in trionfo la Croce di Cristo, come già sù da'Filistei condotta prigioniera l'Arca del Testamento? Nè quì fofferiro, che mi si opponga, conuertirsi da noi alla giornata non pochi. Primieramente domando à chi parla così; feegli sia quel zelatore, alle cui fatiche debba la Chiesa l'esposto numero de' santificati? Secondariamente rispondo, non essere sufficiente, à chi è Ministro di Cristo, il vederlo non offeso da tutti, se tutti vnitamente non. lo seruono e non l'adorano. Tanto propose Giouanni Grisostomo, non dico a' Religiosi vnicamente istituiti e singolarmente destinati alla conversione delle Provincie, mà à tutto quel Popolo, che in Antiochia. l'ascoltaua. Nemo mibi dicat, quod multi correcti sunt: boc non est, quod quaritur, SED VT OMNES. Quousque boc nun videro, refpirare non possum. Souuengaui, dice il feruoroso Prelato, non bastare, perche viuiamo, che la metà del corpo nostro goda vigore ne membri, nè fenta ardori febbrili nelle vene, se l'altra parte, oppressa da vmori corrotti, estingue gli spiriti della vita... Multi correcti funt : boc non est, quod quaritur, fed ve omnes . Hò errato, se richiedo fanità in

Hom. 13.ad pop. Antio. To.20 125.

tanta parte del corpo. Basta vn braccio incancherito, e questo è troppo: basta vna. mano impiagata, e pur questa è troppo: ba-sta l'estremità auuelenata di vn dito, per dar morte all'huomo, ancorche ogni altro membro sia e robusto e sano. Num SI VEL VNGVEM SOLVM offendentem subuertimus, totum corpus condolet. Or bafterà alla nostra pigritia, approuare, nel Corpo mistico della Chiesa , qualche membro non putrefatto, etiandio che, in si gran parte di esso, ammorbi col fetore delle ferite, e spauenti coll'orrore del fracidume, chi lo rimira? Sì presto ci siamo dimenticati dell'angosce e de'viaggi, che sostenne,e che intraprese il Supremo Pastore, quando, frà le cento pecorelle, vna fola manco? Pastorille centum oues babebat : &, VNA AMISSA, non sentit de nonagintanouem falute delectationem. Vn folo dissoluto frequentaua le Grotte sotterranee, tra'primi Cristiani di Corinto: e, nondimeno, Paolo Apostolo rugghiaua inconsolabile, senza trarre dall'innocenza di tanti conforto minimo a'fuoi dolori. Apud Corinthios VNVS ERAT TANTVM fornicarius, & tamen tantum gemebat Paulus. Ne igitur dicas, quod pauci relicti funt, qui non funt corre-

Ibid.

Eti. Come! Anche oue, nelle quattro parti dell'Vniuerso, per nostra industria, si fossero riuoltati à Cristo tutti i popolani di tante Nationi, l'ardor nostro dourebbe sospirare. nuoui Mondi, per la insatiabilità d'acquistare adoratori alla Croce; affinche rassomigliassimo con ciò la carità di Giesti, di cui si come portiamo nell' insegne nostre gli splendori del Nome, così parimente rappresentassimo le brame, che, nel gjouare alle anime, non hebbero nè giammai hauranno confine . Oculus eius non satiatur diuitijs, semper nestram cupiens salutem. Or noische viuiamo attorniati da numero innumerabile di vagabondi, ci appagheremo, se, in tanta calca di prevaricatori, vn corto coro d'arrenduti alle nostre voci canta lodi à Dio, e segue l'orme de'giusti? Ohimè, anche, à di nostri, rimbomba fopra ogni angolo delle Città murate e delle Terre aperte, Stultorum infinitus est numerus . E in tanto noi, come fe non fossimo segregati da Dio alla coltiuatione degli Ostinati, dormiremo quietamente i nostri sonni, e permetteremo, con tanto oltraggio della nostra Cura, che i misfatti abbondino, e che la Virtù, per la rarità, si moftri à dito? Tantus est numerus seductorum,

VT SVPPVTATIONE NON QVEAT COMPREHENDI. Chi ciò ode, non ghiaccia, per l'auuersione alle maluagità multiplicate? E chi ciò intende, non arde più d'vna folgore, per auuentarsi allo schiantamento dell'impietà, prima ch'ella opprima affatto

gli vltimi semi della Virtù?

E di vero i trangosciamenti della mia anima farebbono meno incurabili, quando scorgessi, frà tanti feruorosi Procuratori dell'anime, che con noi viuono, esserui taluno poco applicato alla falute de'proffimi, ò per imprese di gran gloria, ò per faccende di gran rilieuo, ò per trattenimenti di giubilo inaudito. Agonizzo, non tanto perche da qualche allieuo d'Ignatio si trascurino l'anime, quanto perche le trascuriamo per nulla. Il mio pianto fi assomiglia al rammarico di Agostino, che non si daua pace, mentre abbominaua, ne'suoi popoli, estinto l'amor di Dio, non da fiumi babilonici di fasti di delitie e di signorie reali; mà da tenuissimi spruzzagli di vane sollecitudini e d'interessi plebei. Onde esclamaua: QVID

In P. AMAS, vt Deum non ames? Quasi perdono, To.12 dice Agostino, à Giulio Cesare, se non amò il Creatore del Mondo, mentre immerse il

fuo

fuo affetto nella conquista del Settentriones e nell'acquisto dell'Imperio. Similmente stò per condonare à Sardanapalo la dimenticanza di Dio, da che sfogò la bestialità delle sue voglie negl'immensi piaceri, che alla fua Reggia trasmisero i tanti Reami dell'O-riente. Mà voi, semplici cittadini d'Ippona, à qual prezzo, vendete l'inestimabile margherita della carità verso Cristo? Chi lo calpelta, 'per l'incontinenza d'vno sguardo: chi lo discaccia, per lo sfogamento d'vna. ingiuria: chi l'oltraggia, per la rapina di poche merci; chi lo ricrocifigge ful tronco di Croce non veduta, per l'inuogliamento, ò di vendetta impossibile à praticarsi, ò di capriccio più che irriuscibile ad ottenersi . QVID AMAS, vt Deum non ames? Tanto replico io à chiunque di Noi, per forte, freddamente si adoperasse, nell'apostolica. operatione del ben de' prossimi. Qual mai è quell' oggetto ò sì maestoso ò sì glorioso ò si diletteuole, che toglie alle nostre tempie la corona dell'Apostolato! Gli ansiteatri fono chiusi a'nostri occhi; i trionsi sono improprij al nostro stato; gli onori sono proibiti à noi da' nostri voti : le cacce i giuochi i banchetti e i telori non possono nominarsi

nelle nostre Case. Adunque à la Lettiones di Libro inutile, à l'otio di conversatione domestica, à lo suagamento di visita non prositteuole, à il passeggio curioso in contrada frequentata, sono gli obbietti, che ci rimuouono dalle diuine espugnationi di peccatori covertiti e di popoli ammaestrati. Quid amas, vi Deum non ames, con guadagnare à Lui Regioni e Territorij? Ah, troppo costerebbono à gl'infingardi le surtiue sughe dal nostro zelo.

Così potrei dir io a'diuertiti, co-32 me già disse S.Zenone à gli addobbati. Entrò il sant'huomo nel palazzo d'vn superbo Riccone, e mentre gli altri ammirauano, nelle sale e nelle stanze dell'acclamato Patritio, gli arazzi tessuti d'oro, gli scrigni composti di gioie, le credenze caricate d'argento, i muri abbelliti da pitture, i pauimenti ricoperti con tappeti, esclamò sbigottito: quante gramaglie riconosco io di anime defunte fra'velluti e frà gli ori, che voi sì attentamente rimirate! Poteua il prezzo di pompe sì vane e ricomperare da'barbari innumerabili schiere di prigionieri, e preservare da' conflitti di lunga morte, quanti affamati lasciano i cadaueri a' Corui nelle campagne. Ap-

rip-

Apparirebbe ciò incontanente, se, venduta. l'ostentatione di apparato, tanto poco conforme alla croce di Cristo, si spargesse il prezzo di esso, ò à chi pericola nella pudicitia, ò à chi viue affogato dalla disperatione, per mancamento di vestito e di pane. O' QVANTARVM NECES ANIMARVM IN PHALERIS PENDENT! cuius ornamentum si foluas in pretium, distribuasque ne- To. 13 ceffitatibus fingulorum, ex corum respiratione 171. cognoses, QVANTORVM MALO ILLE CONSTET ORNATVS. E pure, con dir tanto Zénone, disse pochissimo, se ascoltiamo le protestationi di Ambrosio, che non ristrinfe i funerali de' vani ornamenti all'esterminio di alcuni, mà chiaramente scrisse, nel solo anello, ò di vn Questore ò di vn Consolo, racchiudersi vna immensa catasta d'ossa ° spolpate e intere popolationi di miseri, seppelliti barbaramente nella Gemma risplendente. Infelix, in cuius potestate est, tantorum Cap. animas à morte desendere, ET NON EST VOLVNTAS. TOTIVS VITAM POPVLI POTERAT ANNULI TVI GEMMA SERVARE. Altrettanto dico io,e con affanno assai più doloroso, à chi mi ascolta, quanto che, per lo più, su'catafalchi degli Auari,

13. de Nabu. To.10 236.

pomposi piangiamo corpi inuerminiti ; la doue, sù le bare degli Operarij negligenti, tutto l'Empireo deplora anime trucidate dalla colpa per loro colpa, e vasti Reami abbandonati, ò al buio dell'idolatria ò alla contagione delle iceleraggini per loro difetto. Co-me il Diamante del vanaglorioso è reo di quanti n uoiono alla strada, per carestia d' alimenti: così ogni nostra visita infruttuosa, ogni nostro studio non comandato, ogni nostro diporto, non prescritto ò dalla discretione ò dalla regola, sarà, nel tribunale di Cristo, dichiarato colpeuole di tutte quelle Turbe, che, nelle ore scialacquate dall'otio, si sarebbono da noi, ò instruite con le voci priuate, o conuinte con le dottrine publiche, ò sciolte da'peccati coll'assolutione sa-cramentale, ò co sacri componimenti sottratte al vitio e auuiate alla perfettione. ° O quantarum neces animarum in phaleris pendent! Anche nelle nostre Case, se non ardesse quel Zelo, che, per gratia di Cristo, sin' ora vi arde, impallidirebbono gli Angelì del Cielo a'tanti morti, che il Redentore del Mondo imputerebbe alla pigritia di chi non falua peccanti. Dio immortale! Qual numero di defunti alla gratia viuerebbe inui-

gorito dallo spirito, se chi perde le giornate, ò nel sumo de gran palazzi ò frà le ambre di conversationi fignorili, le consumasse, in ammaestramento degli abbadonati e à sbigottimento de'maligni! Totius populi vitam poterat, Annuli tui gemma seruare. E si auuerta, non esfere, presupposta la nostra Vocatione, in poter nostro, l'adoperarci ò non adoperarci nella. spirituale saluezza de'bisognosi. Poiche, hauendoci Iddio specialissimamente saparati dal Secolo al distendimento dell'Euangelio e alla estirpatione de'peccati, sarà sempre rigoroso esattore di quei non corretti da noi, che rimangono preda del Dragone infernale. Io stimo, che Iddio dica à gli Anacorcti degli Appenini e a'Contemplatori delle Certose : godete pure il latte de'Sal-mi e i faui del Silentio, senza rissettere all'estreme necessità de'tanti preuaricatori, che cotidianamente traboccano ò ne' precipitij della maluagità ò negli abissi della danna-tione; percioche hò imposta la cura di essi a'Compagni d'Ignatio . Questi, preso il nome dal Saluatore delle genti, e disimpegnati da qualunque altra faccenda infin del Coro, hanno obbligatione strettissima, si come ne hanno altissimo Ministerio, di cooperare, Colpecca. Niuno più di noi renderà conto à Dio di tutti quegli spiriti, che non rinascono

alla bontà : peroche niuno, al pari di noi, gode l'esenzioni à noi concedute da'Vicarij di Cristo, etiandio da riti ecclesiastici, in solo riguardo della custodia commessaci del vantaggi spirituali del Mondo. Che se alles cinque Vergini non bastò la fragranzia de' gigli, oue ad esse mancò lo splendore delle lumiere; che sarebbe di chi, frà noi, obbliofo de suoi pesi trascurasse la vita dell'anime? Etst namque virginitatem serues, CHARI-Hom. TATEM NON HABENS, extra Sponsi tha. lamum remanes. Era in nostra libertà, non-

assoldarci sotto gli stedardi di questa Militia,

pop. antioc To. 20 160.

vnicamente consecrata al profitto de'Regni. Mà ora che, già pertanti anni, accettiamo gli stipendij e godiamo la copertura de'padiglioni di Cristo, siamo in necessità di corrispondere, e combattendo e sudando e morendo, all'apostoliche leggi de' nostri Condottieri, Ignatio e Giesù. Il che quando da noi si adempia, promettiamoci ogni ricompensa e temporale ed eterna : come dobbiamo temere graui pene, anche transitorie, se à caso, il che ora non segue, negligente-

men-

mente efercitassimo l'eleuatissimo Magisterio

330A . Preuederei, in tal disauuentura di pigrizia non abborrita, lo scemamento di noi e delle fustanze e delle scienze, con le quali la diuina Bontà ci hà sì copiofamente e glorificati e proueduti. Potrebbe interuenire à noi, come accadde à Santolo; i cui prodigij sono riferiti da Gregorio Papa; nel terzo libro de' fuoi Dialogi . Atterrata da'Goti la Basilica di S. I orenzo martire nel campo Verano, Santolo, Sacerdote di vita immaculata, ragunò Architetti ed Artefici, in rifarcimento della Chiefa. Mancò ad effo le vittuaglia, per alimentare gli Operai di quel diuoto lauoro. Tanto girò, finche si auuenne in certo forno abbandonato oue ritrouò vn pane di smisurata larghezza, assai più bianco e della neue e del latte. Spartillo subitamente trà suoi lauoratori. Questi quanto più auidamente si cibauano dell'annona angelica, tanto più ammirauano crescere gli auanzi del pane masticato. Pareua, che i loro denti, diuenuti aratri miracolosi, multiplicassero il grano per viuere, mentre il confumauano per non morire. Ac si fragmenta panis illius PER ESVM CRE-H

#### 114 ZELO D'ANIME

Dialo, l. 3. c. 37. To.32 421.

CRESCERENT, & cibum comedentium ora REPARARENT. Mancò pian piano l'Opera, e cessò parimente il prodigio. Ancor noi, inuitati da Cristo al ristoramento della. fua Chiesa, siamo stati onorati da Lui con. copia grande di Case fabbricate, di Vniuersità istituite, e di Collegij dotati : e, per più d'vn secolo, quanto più siamo cresciuti in numero, tanto parimente si sono auuantaggiati i Soccorsi, somministrati dalla splendidezza de'Principi e dalla pietà de' popoli a'bisogni delle nostre Vite. Ac si fragmenta panis PER ESVM CRESCERENT. Non. permetta Iddio, che rallentiamo la fatica; peroche, quando da noi fi ritirasse la nostra. mano dal lauoro, Iddio parimente ritirerebbe la fua dal consueto e pietoso souuenimento. lo sò la tanta penuria, che da per tutto patiamo, esfere mera calamità de'tempi correnti, che sì vniuerfalmente amareggiano gran tratto dell'Europa. Tuttauia nonè male, che si esamini sottilmente da Noi, fe al comune infortunio si aggiunga qualche stimolo col zelo nostro, per auuentura, in alcun di Noi, men'acceso di prima. E quanto temo la diminutione degli alimenti, per difetto di carità, sitibonda di anime altret-

trettanto temerei il discadimento delle dottrine, oue viuesse trà noi, chi demeritasse la Corona di si gloriosa ricompensa. Fino à dì nostri ognun vede, quanto sia piaciuto à Dio di glorificare questa sua minima Comunità, con numerofissimi Volumi dati inluce da'nostri Scrittori in ogni sorte di cruditioni e di scienze, con quell'applauso de'. Cattolici e con quell'approuazione de' Pon-tefici, che noi stessi non possiamo negare, nel sommo rossore di si copiosa misericordia, Oramai le nostre Biblioteche non hanno luogo, per dar ricetto alle Opere de'nostri Compositori, Con tutto ciò, se l'vso di talento sì nobile fosse scarso in profitto dell'anime, esclamerebbe il Sauio: Sapientia abscondita & thesaurus absconditus, QVÆ VTILITAS IN VTRISQVE ? Con tuono poi molto più spauentoso darebbe il crollo a'fondamenti delle nostre Accademie Idelberto Vescouo di Turone; la cui penna, come pronostica auanzamenti singolari di riuerite quistioni, quando la Sapienza si adoperi per migliorare le coscienze; così predice la sterilità di acclamate pagine, e la eclissi ne'lumi scientifici à que'Comuni, che, sodisfatti di paoneggiarsi trà splendori d' Intel-

Ecch.

41.

1 2 li-

Epift.
1.
10.13

ligenza confeguita, non auuiano al bende'prossimi la gran piena de'raggi dottrinali, comunicati loro dal Cielo . Scientia diffributa fufcipit morementum ; & , auarum dedignata possessorem , NISI PVBLICETVR. ELABITVR. Onde conchiude egli, e conesto conchiudo io , bisognare l'attento esercitio de'nostri talenti, ò in confutatione dell'erefie, ò in esplicatione delle Scritture, ò in insegnamento de giouani, ò interrore de' peccanti, ò in corroboratione de' facri dogmi, fe non vogliamo piangere rasciugata nel terrestre Paradiso della nostra Religione quella gran Sorgente, che, diramatas nelle quattro parti del Mondo, hà per beneficio divino, innaffiate le Provincie, possiamo dire, di tutto l'Universo, con santità d' insegnamenti e con esemplarità di costumi. Se vn tantino s'intepidisse in noi lo spirito di giouare, mancherebbono subitamente, frà noi, successori, a'Bellarmini, a'Clauij, a'Perauij, a'Maldonati, a'Saliani, a'Pinedi, a'Toleti, a'Lessij, a'Vasquez, a'Suarez, e à tutto quel gran catalogo di stimatissimi Letterati, che à Dio piacque, ne'primi cent'anni della nostra Regola, di fare nostri Predecessori. Noli ergo claudere riuos doctrine tue , fed , iuxineta Salomonem, deriuentur fontes tui foras, o aquas tuas in plateis divide. Vío, vío ci vuole de tesori sapienti, per non ristringere, à danno nostros la vena dell'eterna sapienza; Que, AVARVM DEDIGNATA POSSES-

SOREM, nifipublicetur, elabitur.

34 Nel qual'vio non mi consola, che i Sacerdoti della Compagnia perfettionino l'anime, oue dimorano; fe non operano con tal'eccetto di Zelo, che, anche oue non viuono, il buon nome di essi preserui da falli i fragili, e aqualori nel ben fare i costanti. Se chi trà noi euangelizza, quegli folamente converte che l'ascoltano, non è apostolo di Cristo, nè è degno Alunno d'Ignatio. Conniene, che gli aforifmi, diuolgati dal pergamo) si raccontino da nostri Vditori in ogni piazza e in ogni casa della Cittàse che l'Euangelio, interpretato da noi quafi divino ferméto, raggiusti la massa tutta degli Emporij criftiani : affinche i nostri Articoli dian l'anima all'Anime, no meno riferiti che alcoltati, Così auuenne in Niniue, nella cui piazza predicando Giona, parlò con impeto tanto infolito di feruore, che subitamente le minacce di Lui, raccontate nella Corte del Principe, ricoperfero e di cenere il trono e di facco

.201

.173

3.5.

#### 118 ZELO D'ANIME

il Regnante . Clamauit & dixit , Niniue fubwertetur, ET PERVENIT VERBYM AD REGEM Niniue. Grida Ruperto, non Giona penetrò nella Reggia, mà le parole di lui, narrate quiui, tolsero al Dominante e di pugno lo scettro e dal capo il diadema. Peruenit verbum ad Regem Niniue. Non dixit; ET PERVENIT IONAS, sed peruenit ver-Lib. 2. in c. 3. bum ad Regem . Nè può parere strano, ch'io Ton. To.71 ricerchi da huomini successori di Apostoli, 169. ciò che l' Apostolo ottenne da' Neositi di Tessalonica. Vdite il testo, ch'è di fede. A vobis enim PERTONVIT verbum Domini (così legge S.Gio. Grifostomo) non folum in Mace-1. Thel donia & in Achaia, fed & in omui loco Fides veftra, que est ad Deum PROFECTA EST. In 1.8. quella guifa, dice la Bocca d'oro, che il Mufchio e l'Ambra non profumano solamente. il vaso che gli racchiude,mà spadono odorofi spiriti, in tutta l'ampiezza degli Alberghi reali, e fuor di effi trasfondono le delitie de' suoi profumi: così la dottrina, e lo spirito Hom. deveri serui di Dio sdegna d'illuminare chi feco conuería, se non trasmette a'lontani fecp. I. mi di penitenza e scintille di carità. Quem-Thef. admodum VNGVENTVM odoriferum fra-To.51 grantiam Juam in seipso NON DETINET 9. Sed.

sed protinus illam EMITTIT: ita PRÆCLA-RI VIRI fama sua multos iuuant & meliores. reddunt. Certo è, gli stessi Catecumeni di quella beata Cristianità hauer compunti i Pagani con cui viucuano, e hauere, di là: dall' Alpi e oltre Mare, animati i Credenti alla fofferenza de' martirij con la fama della: fortezza esercitata . Destrina itaque & eruditione vicinos quidem omnes repleuistis, AD-MIRATIONE VERO IPSVM ORBEM. Dunque non si dirà di Religiosi, lungamente viunti nelle Case di Dio, e per tanti anni accuratamente ammaestrati nella Scuola della santità, ciò che l'Apostolo potè scriuere di chi appena era passato dalla adoratione degli Dei alla confessione di Dio vino? Saremmo troppo miseri, se nati in grembo della Chiesa, se cresciuti in seno d'vna Compagnia, sì fanta di riti, sì celebre di dottrina, sì coronata da Santi, e sì ripiena. di Personaggi ammiratissimi per virtu, cedessimo il campo e concedessimo la palma. à chi nacque idolatro, e di fresco tinto dal Battesimo nobilitò la Patria e arricchì il Mondo d'incomparabili esempij di Fede viua, e di Carità preparata à morire. Sarebbe poi, sopra ogni credenza, assai più misero, 2 6237

mà non già miserabile e degno di compasfione, chi in si gran moltitudine d'Operatori anfanti, che da per tutto portano le Lampane euangeliche, doue annunziando a'Gentili i dogmi della salute, e doue necessitando a crepacuori chi si è ribellato dal Cielo, ftringesse, in vece dell'accesa Fiaccola, ò vn nero Tizzone pregno folo di vanissimo fumo, per l'ambitione di comparire; ò vna vota Canna, che à qualfifia fischio d'aura. si raggira, per la stolta dipendenza dalle vmane promesse; o vn Fior caduco di vita. negligente, paga di quietare trà verdure di studij curiosi, senza spingersi ad illuminare. tante regioni e tante genti ,che , incatenate da Satanasso, seggono frà tenebre di morta-lissima escità. Tal' huomo troppo si scosterebbe da'nostri fini nè giammai permetterà Iddio, che viua tra'seguaci di Francesco & d'Ignatio, chi non alza l'infiammato Torchio di zelo, inestinguibile anche ne'mari immensi di patimenti e di trauersie. Godo, per ciò, di vedere verificato in ognun di voi il configlio di Cristo: Et Lucerne ardentes in manibus vestris. Così sia , e così è .

# SERMONE IV nella Vigilia di S. IGNATIO.

SELO D'ANIME

Smi lumbi velti præcincti, & Lucernæ ardenes in manibus veltris.

L'APOSTOLICO ZELO delle - Anime , seompagnato dalla Mortificatione, o non opera, o, se opera, non compunge. Però Crifto a fuoi Apostoli raccomando prima i Cinogli e poi le Fiaccole al I che non diffe folamente, on mà pratico differendo ristoriaccettan=02 do difagi incontrando pericoli, per saluar Turbe. Onde Paolo Apostolo, ad imitatione del sua Signare, sempre vni - L'alla falute altrui il proprio incomodo, là. - correndo, oue la Connerfione de Popoli Sopplaceua à maggiori e parimenti e rischi . Tanto fecero i nostri primi Sacerdotizauid ffimi non meno di pene,

che di anime : tanto fanno i nostri Missionarij nelle due Indie e nell Europa; tanto facciamo Noi, discepoli di Paolo, figliuoli d'Ignatio, e fratelli di chi penò e pena, per santisticare Peccatori e per conuertire Gentili.

35

N queste breui, ma misteriose, parole si ristringono i tanti Volumi e del nostro e d'ogni altro religioso Istituto, non dissomigliante dal nostro. Tutta la per-

fettione di quelle facre Congregationi, che, non sodisfatte della propria santità, s'impicgano nella santificatione de prossimi, sutta consiste nell'armare le mani di accesi lumi, e nello stringere si l'animo come il corpo con duri nodi, à Noi e ad essi ordinati da Cristo nell' odierno euangelio: il che vuol dire, le Doti di chiunque professa Apostolatice elere due, Zelo ardentissimo di conuertire anime à Dio e Odio implacabile contro a'desiderij della Natura. Sint LVMBI vestri PRÆCINCTI, E LVCERNÆ ARDENTES in manibus vestris: E sono si colle-

## DESIDERI PATIMENTI. 123

legate frà sè le Fiaccole apostoliche e i Cingoli fantificati, che, quando questi ò si allentaffero d's sfilaffero, quelle incontanente. si spegnerebbono, profanando l'aria confumo puzzolente, in vece di rischiararla con luce celeste, e di profumarla con fragranzia esemplare. Poiche sì la fiamma, come lo splendore di queste Lumiere, dipende dall'asprezza e dalla durezza de'Cintoli : i quali, si come da Cristo son nominati nel primo luogo, così precedono a' chiarori delle Lampane, non potendo queste risplendere ne'noftri pugni, se quelli non circondano i nofri lombi : non bastando nè industria nè dottrina per compungere, fe à chi parla e si affatiga non aggiunge vigore e non da credito la mortificatione degli appetiti e l'auuerfione a'comodi. Per ciò il Redentore, prima d'inuitatei allo spargimento de raggi; ci fottopofe al conculcamento delle inclinationi, dicendo prima, Sint lumbi veftri praeineti, e soggiungendo dipoi, & lucerna ardentes in manibus veftris . Tanto similmente efegul S.Ignatio Fondator nostro, mentre destinandoci alla conversione e del nostro Mondo e del nuono, ci volle nelle sue Costitutioni indifferenti , vbbidienti , poueri;

+:..

mortificati à segno, che in ogni luogo, inogni casa, e in ogni ora, con sete inestingui-bile fossimo necessitati à procacciare vn patimento perpetuo, e questo il maggiore, che à Noi ò suggerisca l'odio di Noi, ò somminiftri l'esilio di questa vita. Ci volle distaccati da Patrie, da Parentele, da Magistrati, da Onori anche facri, e da tutto ciò, che può ricreare e l'anima con la gloria e il corpo con gli agi. E quanto à Noi prescrisse, per renderci veri successori degli Apostoli nel promulgamento dell'Euangelio, tanto esercitò in se stesso, prima d'vscire in campo, ad intimare i diuini gastighi e l'eterne ricompense. Si rinchiuse, à tal fine, nella grotta di Manresa; oue ricoperto di sacco e cinto di ferro, à capo scoperto e co'piedi nudi, tutto fangue e tutto lagrime, passaua l'intere giornate in attentissima oratione, e trapassana, quando due quando trè e quando più giorni, senza beuanda e senza. cibo: della quale inedia il ristoro altro non era, che poco pane con acqua, presa à mi-sura. Di lì vicito, dopo vn'anno di vitas sì stentata, seruì à gli spedali, dimorò nelle piazze, sofferi le villanie ed i bastoni de'licenziofi e degli sfrenati, visse di duro biscott to e di legumi accattati, seorse il mare senza. viatico, visitò scalzo e mendico la Palestina, passò l'Alpi sull' appoggio d'vn bordone e coll'arnese d'vna sola e fragile ciotola : tra' rigori del verno si sommerse sino alla gola. in vno stagno agghiacciato, per ispegnere. vn Mongibello d'intemperanza nel cuore di Giouane affascinato. Si espose alle sferze dell'Accademia, a'pugnali dell'auaritia. alle calunnie de'ripresi, alle bestemmie de' conuinti, e a'furori degli Eretici impugnati. Questo è nulla: giunse sì oltre il patimento d'Ignatio nella confederatione del Lume co' Legami, che accettò di rinunziare alla ficurezza della eterna Gloria, e di viuere nelle miserie di questa prolungata morte presente con rischio di dannarsi, purche, in tanto, potesse racquistare alla Gratia e acquistare alla Croce à infetti dalla Scisma ò ingannati dal Paganesimo. In somma, diuenuto tutto à tutti e niente à sè, perche tanto strettamente si ristrinse anche nelle necessità della Natura e anche nelle prerogatiue della Gratia con la Cintura cristiana, che oggi Luca ci porge, però illuminò l'vn e l'altro Emifpero co'chiarori delle fue voci de'fuoi fatti e de'suoi dogmi. All'adempimento dell'odierno ricordo, e del paterno esempio sono io per animar oggi i Figliuoli d'Ignatio, porgendo loro e Luminiere di Carità e Cingoli di pene, con mostrare, il vero Desiderio di conuertire non mai riuscir tale, se non s'incomoda, senza risparmio nè di santà nè di vita, per la salute de'popoli. Sint lumbi vessiri precinti, ecco gl'Incomodi perpetus, co lucerna ardentes in manibus vestris, ecco il

Zelo che illumina e che inferuora.

E' questo sì proprio di chi segue il Saluatore dell'yman genere, che non può, in verun conto, ò credersi ò chiamarsi Discepolo di Lui, se, nelle brame di conquistare Nationi alla Croce e di scatenare Anime dalla colpa, non viue e infatiabile e fenza. confini. Tanto accadde à Paolo Apostolo, infin da' primi giorni del fuo raunedimento, innamorato di riguadagnare tanti figliuoli alla Chiefa, quanti, mentre era persecutore di essa, ne allontanò da Lei co'veleni delle male dottrine e col terrore de minacciati supplicij. Et CONTINVO' in Sinagogis pradicabat lesum , quoniam bic est Eilius Dei . Nella quale impresa sì sissò talmente l'eroico Neofito, che, giorno e notte, non aspiraua ad altro, fuorche à palesare le glorie del Cro-

20.

#### DESIDERI PATIMENTI.

Crocifilo, e ad empire di lumi profetici le tante Prouincie dell' Vniuerso, sopraffatte da tenebre mortali di errori non impugnati. In tanto, mentr'egli guazzaua fiumi, folcaua mari, saliua appenini, viaggiaua ne' diserti, fopportaua doue fassi, doue sferze, doue eatene, senza schiuare disagi, per accrescere all'Euangelio, di cui era Banditore, autorità e sudditi, non sò come si auuili con sì fatte codardie, che se lo Spirito santo non le hauesse registrate col suo dito negli Annali della Chiefa, parrebbono ò inuenrioni di poesie o calunnie di liuori. Primieramente, per non effere dato in mano a'Giudei, supplicà Tribuni e si vmiliò à Guardie. Secondariamente si scalò dalle muraglie di Damasco dentro vno sportone, con si notabile ignominia della intrepidezza apostolica, che anche oggidi chi ristette alla suga; rimane osseso di si codarda paura. Finalmente, per sottrarfi all'accette del Proconfolo, si appellò a'Tribunali di Roma, e volle Giudice delle sue operationi Nerone, ludi- Hom. brio de' Regnanti e idra formata coll'indegnità d'ogni vitio, Onde esclamò Gio, Gri- Paulie fostomo: Qui Calum despiciebat & Angelos , 10 17 quo tandem pacto hac prasentia diligebat? Igi- 181.

tur, quius rei gratia, ifta faciebat? Ecco las chiaue di cifera si ofcura. Ricufaua Paolo di morire, per parergli d'vicire di vita controppo scarta vittoria di Nationi. Ohime; diceua l'eroico Combattitore affetato di anime, il mio Dio ha ricomperate quante genri e visiero prima della lua morte, e son per viuere infino alla caduta del Mondo: ed io. Apostolo di Lui, muoio, con sì poche turbe, fottemeffe alia fua Croce? No, no, non è possibile, che si pouero di corone io passi a godimenti del Cielo. Racchiudetemi pure nelle sporte, e calatemi, come fuggitiuo, da; baluardi di Damasco: corrompete guardie e supplicate Centurioni: s'inuochi Cesare, e se in Roma domina anche vn Nerone, questo voglio per mio Arbitro, à fin di viuere più lungamente, per aggiungere à gli sten-dardi cristiani Disensori della virtù e Professori della Fede. Cuius rei gratia ista fa-ciebat e Proculdubio, VT DIVTIVS PRÆ-DICATIONI INSISTERET: metuebat, NE PAVPER HINC atque inops MVLTORVM SALVTIS abscederet . E pure, quando dall' Apostolo s'inuocò lo scettro di Cesare, haueua egli conuertita l'Arabia e conuinta la Palestina, compunta la Siria e santificata l'Asia, illu-

## DESIDERI PATIMENTI. 129

illuminata la Macedonia e addottrinata la Morea, fcorso l'Illirico e rendute l'Isole del Mediterraneo attonite a' suoi prodigij, proueduti i due Regni di Cipro e di Creta di ortimi Prefidenti e (fe crediamo alle traditioni delle Chiese di Spagna ) soggiogati que'tanti Regni e quelle agguerrite Popolationi alla mansuetudine criftiana, in somma si era fatto meriteuole di quel grande elogio , Vniuersum Mundum beati Pauli Apostoli pradicatione docuifti. Or come mai chi ciò sente, e chi ciò legge , quantunque per gli anni fia vicino alla partenza da questa Terra, può darsi pace, viuendo nella nostra. Religione collega degli Apostoli, mentre, per auuentura, non hà convertite fin' oratante Anime, quanti Regni Paolo haucua. fantificati, quando non ardiua di morire, per non presentarsi à Cristo scompagnato da Nationi, trasferite co' suoi sudori dall'adoratione de'Saffi all'invocatione della Trinità? Metuebat, NE PAVPER HINC atque inops multorum salutis abscederet. I veri Apostoli non si appagano ne pure d'vn mez-zo Mondo illuminato: e chi professa Apostolato, consapeuole di non annouerare, fra' trofei del suo zelo, la più spopolata Terra. del-

#### TTO IT ZELO D'ANIME

delle Marenine disabitate, viue sodisfatto es intrepido aspetta la morte? Se ciò fosse; direi, mancare à Noi ò la cognitione de'no-Ariadebiti d il fapore de'nostri Ministerija Il Zelo non è zelo, secon gli Splendori de! suoi stenti non discaccia l'ombre da centinaia di Città, da migliaia di turbe, e,quasi dissi, da milioni di cuori. Metuebat, ne pauper bine atque inops multorum salutis abscederet : Quando cosi tremaua, si vedeua attorniato dagli Efesij, da'Corinti, da'Filippesi, da'Galati , da tutte quelle Cristianità , che,ammaestrate dalla sua lingua, piegauano le loro teste alle dottrine di Cristo. Oh queste sono Fiaccole e accese e ardenti, volere, sotto il giogo della Legge euangelica,quanti huomini respirano sotto gl'influssi del Cielo. 37 Nè quì confistono le magnificenze degli ardori di Paolo : poiche à questi accrebbe luce la rigidezza della Fascia, con cui egli s'incaminaua alla conuersione delle Prouincie. Voleua conuertire, mà Città, oue non mai il nome di Dio viuo e vero si fosse vdito. Voleua predicare, mà à chi non si era mai intimata parola del nuouo Testamento. Volcua Ascoltatori non dirozzati da preceduti Euangelisti, mà nuoui affatto à gli ar-

## DESIDERI PATIMENTI.

ticoli da publicarsi ; affinche, ripugnando alla nouità di vocaboli inauditi, all'arduità di precetti non praticati, alla sublimità di configli diuerfissimi dalle vmane affettioni e superiori in tutto alla creta che ci ricuopre, prouasse i rimproueri de politici, soggiacesse all'ire de'superstitiosi, spasimasse sotto les battiture e dentro à gli ergastoli de barbari infelloniti. Tanto scrisse a' Romani nel capo decimoquinto, dicendo, accettar bensì egli di essere Operaio di Cristo, mà nelle boscaglie ingombrate da sterpi e assediate da draghi, e non ne' giardini ricreati da fiori e fecondi di faui, Certans euangelizare, VBI Rom, NON EST NOMINATVS CHRISTVS. 45. Sù tali parole sclamò stupefatto S. Gio. Grifostomo : Vides illuc adcurrentem, VBI PLVS ERAT LABORIS, vbi plus erat sudoris. 29. in Di simile rigore non sarebbe in verun conto emulo, chi, pago di ascoltare ò leggerissime colpe d'Anime innocenti, ò falli alquanto più To.42 graui di Femmine profumate e di Nobili riueriti, si astenesse di girare Villaggi, di ammaestrare Nauilij, di visitare Spedali, di confolare prigioni, di affistere a'moribondi, di confortare chi muore, in vendetta de'misfatti, ò strangolato sù le traui ò decapitato su'

Hom. adRó. 189.

cep-

### 132 IT ZELD D'ANIME HO

ceppi. Non viuerebbe ne compagno di Paolone Alunno d'Ignatio chi non dilegnalle al suo feruore, Castelli seppelliti trà l'Alpi, Città situate di là dal Mare, Provincie rimote più là del Mondo, Popoli antipodi à Noi, e Abitatori di Montagne è ghiacciate per vicinanza del Polo , ò abbruciate a'primi gradi della Zona che arde . Certans euangelizare, vbi non est nominatus Christus. Però la Scienza apostolica non cerca Teatro, que si faccia applauso alla spiritosità de' fuoi detti : cerca ella ò arene nell' Etiopia. ò rupi nella Scithia, oue la ruuidezza de'Mori e la ferocia di chi fi cuopre con le spoglie degli Orfi sbeffino le marauiglie dell'Euangelio, e alla fottigliezza de' fillogifmi cattolici rispondano ò coll'acutezza dell'aste ò col taglio delle scuri. Altro ci vuole, per conseguire le acclamationi di Apostolo, che pronunziare in grosse Città da pergami fabbricati con marmi e tapezzati con oro, per lo spatio quando di vn'ora e quando di mezza, quattro volte nel mese, periodi compassati dalla vanità, fauole mendicate dalla poesia, e descrittioni, dalle penne di chi scriue rubate a'pennelli di chi pinge. Il che, quantunque da rariffimi, nondimeno da taluno, o vano

# DESIDERI PATIMENTI.

nel dire, od impigrito nell'operare, fi pratica, fe non vogliamo adularci . Bifogna vícire: in campagna aperta colle Scritture nel pugno, coll'Eternità nella lingua, coll'ardore negli occhi, con le mercedi fotto a'piedi, con la pouertà nell'abito, con la perfettione ne costumi, co'cilitij a'lombi, col pallore nello membra; col pianto su le guance; co'venti co' raggi con le fiamme dello Spirito santo e su'labbri e nelle viscere, à dispetto dell'intemperanza persuadere la continenza, infaccia all'aparitia promuouere la limofina. ful vifo dell'ambitione ingrandire l'vmiltà; e tanto fra gli ftropiti dell'Erefia fuogliata. di Sacramenti e ingorda di rapine ; quanto frà gli vrli della Gentilità ammiratrice di Statue e sitibonda di sangue, glorificare sì Cristo ricoperto dagli accidenti dell'azzimo, come l'eterno Verbo vestito di carne per fivestirci di spirito . Certans euangelizare, VBI NON EST NOMINATUS CHRI-STVS. Da Paolo coloro fi adocchiano, fra quanti huomini viuono, i quali men di tutti rimirano il Cielo, più di tutti s'immergono nellaTerra, sopra tutti detestano le Chiani di Pietro e i Caratteri del Sacerdotio. D'intorno à quelli e si raggira co' desiderij e si 3701

I 3 ado-

## 134 TZELO D'ANIME

adopera collationi, i quali, à guifa di duriffimi porfidi, refistono a gli scarpelli del'suoi dogmi, e non solamente rintuzzano le punate degli strumenti, mà seriscono le mani dell'Artesice, è coll'atrocità delle piaghe sfigurano chi renta di sigurargli ò in figlinoli dell'Empireo. Che tans cuangelizare, vibi non est nome atus Christus.

38 no on E perche non fosse trà Noi, chi giudicaffe, si eroici penlamenti effere ftates pure lidee di Perfecutore compunto se di Neofito inferuorato, fenza che giammavà sì alte bozze di fantafia zelofa fosse succeduto il colorito d'operationi apostoliche, auutlorate da zelo e accompagnate da tormenti, eccone le pruoue nel capo decimoquarto degli Atti apostolici . A persuasione de Giudei, grandemente offeli nel groffo:numero de Fedeli, che il nuovo Maestro delle Genti accresceus a'partigiani dell'Euangello', gli Abiratori di Liftri lo cacciarono dalla Città, come huomo ribello della propriz Legge., e inuentore di Deità ne conosciute ne verifimili . Si arrendettero alle suggestioni di costoro i Plebei di quel Comune, e à furia di popolo lapidarono Paolo, strascinandolo

feri-

ferito e mezzo morto a fossi della muraglia. Persuasis turbis, lapidantes Paulum traxerunt Act. extra Civitatem, astimantes eum mortuum effe . 14-19 Partitali la Turba, l'impiagato refpiro, co non sì tosto riebbe alquanto di vita, che incontanente volle ricondursi in Listri. Voiin Listri, oue dimorano e gli Ebrei odiatori della vostra dottrina e gli Asiani lapidatori, del vostro corpo? Questo appunto ripiglia Paolo, è quel che vò cercando ne'Distretti, oue ammaestro Catecumeni . Que Popoli à me fon cari, a'quali io viuo odiofo. Quelle Città io scelgo per accademia alla mia filosofia, in cui la predicatione mi costa sangue,c mi confegnata manigoldi . E benche di là passasse in Derben, nondimeno subitamente ritornò nel Luogo stesso, non sapendosi diflaccare da quel Volgo, frà le cui mani, fe non mori, tramorti e suenne nell'impeto delle fassate. Ecce lapidibus obruitur, esclamo Lib. 21 Gregorio , nec tamen à veritatis fermone re- mot. mouetur'. Indi il Santo con viuacissimi, mà c.15,8 altrettanto e graui e facri, antiteti espone i To-33 prodigij d'Anima si grande, senza pallore nel fangue, fenza paura trà le pietre, fenzas fiacchezza negli suenimenti, senza offelas trà l'ingiurie trà gli scherni e trà le mortio

Ammira l'erudito Pontefice nel generofo Apostolo il vigore nato dalla infermità ; i tuoni scoppiati dalle piaghe, il ristoro cresciuto ne sudori . O quam FORTIS muie viro inest INFIRMITAS 1 à quam vistrix puna! ò quam dominatrix patientia! Ad arguendum REPVLSIONE PROVOCATVR; ad pradicandum PLAGIS ERIGITVR; ad propellendam laboris laffitudinem POENA REFOVETVR. Quaergo hunc adversitas superet , OVEM POENA FOVET & Potrete dir ora, effere stare fole idee di principiatore lagrimolo, l'hauer bramato di dinolgare l'Euangelio frà saette d'auuersarij; in compensamento di hauerlo perseguitato, mentre ancor bolliua nel Caluario, e mentres era fresco su'chiodi il sangue del Crocifisto, fe là egli ritorna, oue la crudeltà de nemici il lascio per poco non morto nel fango della campagna ? Cùmque enangelizassent & do-Ad. evassent multos, REVERSI SVNT LL 14,30 STRVM confirmantes animos discipulorum. E Noi spacceremo apottonco n zero pochi infreddati trà gli ardenti, a'quali ogni contumelia e ogni danno spegne la voglia di convertire ? Sarebbe, certamente, confusio-

ne

ne troppo enorme la nostra, se, mentre gli Apostoli là correuano, oue fremeua la Turba, oue infuriauano i Nobili, oue i Magistrati fulminauano: Noi agghiacciassimo nel zelo, qualora le Genti coltinate ò conla benificenza non ci abbracciano, ò colle ammirationi non ci adorano. Ciò farebbe scompagnare le Lumiere da'Cingoli, e ciò farebbe difunire quel che Cristo vnì ne'suoi Seguaci, mentre diffe : Sint lumbi veftri pracincti, & lucerna ardentes in manibus vestris. Ah , Que Deus coniunxit, bomo non separet, Tanto più che ciò Cristo non disse solamente, mà pratico, procurata la nostra salute e publicato il suo Euangelio, con disagi perpetui, con dure incomodità, e con patimenti sproueduti di ristoro.

In tal proposito, prudentementes osseruò Tertulliano, il Verbo incarnato dal punto, in cui si espose scopertamente all'infruttione della Sinagoga e alla publicatione della nuoua Legge, hauer esercitata vua si tunitta sosseruza di trauagli, che, in aiuto delle Anime, non ricusò mai ò lunghezza, di viaggi, ò pouertà di vitto, ò insulto di Scribi, ò persecutioni di Farisei, ò rimproueri e pietre di Sacerdoti, dispossissimo al con-

for-

Lib.de Patiét To.58 179.

fenza riculare, purche loro giouasse, noie, digiuni , vigilie, e qualunque interrompimento de'necessarij respiri . Cum de Domino fit Magister, PATIENTIA ERVDITVS, non contendit, non reclamauit, Nullum volentem sibi adherere non suscepit, nullius mensam tectumue despexit. INGRATOS CVRA VIT, infidiatoribus cessit. Non peccatores, non publicanos afpernatus est. Ecio ottimamente li vide, quando inuitato da Simone ad vn solenne banchetto, su quiui sopraggiunto da Maddalena, femmina, in que'tempi, quanto riguardeuole per la profapia; tanto abbomineuole per la vita. Questa, come dice fant'Agostino, nè chiamata nè introdotta; si presentò arditamente al Messia conuitato; e, disturbando l'apparato della Cena, l'implorò condonatore delle sue colpe. Aspettaua ognuno, che dall'albergato Maestro si dicesse con ira all' importuna e temeraria Peccatrice: Mancano e Altari nel Templo ed Angoli nella Sinagoga, oue possiate ricorrere alla mia pietà, senza inquietarmi nelle case de' Grandi e nell'ore del desinare? Non predico io forse la penitenza ne'Portici di Salomone? Non aspetto io e nell'Oli-

ueto e nel Tabor, chi da me chiegga indu!genza a'falli e rifposte a'dubbij? Perche,dunque, con offesa di chi m'inuita, mi molestate, quando pago al mio corpo quel poco tributo, che la Natura hà costituito indispensa+ bile à chiunque viue, e che à me, perauuentura, si dee, dopo fatiche e si stentate e si continoue, in profitto de'vostri spiriti? Tali voci nè yscirono dalla bocca di Giesù, nè giammai si formarono nella sua mente. In ora si inconueniente à pianti, in luogo sì improportionato à dolori, accolle la compunta Donna, la consolò, l'animò, l'assoluette, così discorse con essa, come se à lui foss ella ricorfa, o nell'ora degl' Inni ò trà gl'incensi de'Sacrificij . Più oltra : se per tal Matrona interruppe il Conuito, per Femmina. infame di esercitio ricusò il ristoro, quantunque fosse scorsa l'ora dell'alimento, Conciosiache in Sicar stracco e sitibondo, prouocato dagli Apostoli à cibarsi, ributto conqualche risentimento l'amoreuolezza de prieghi, esclamando: si tratta di conuertire vn' Anima, e Voi parlate meco di cibi? Son pronto à digiunar di nuouo quaranta giorni ed altrettante notti, purche si rauuegga de' fuoi errori, chi mi ha negato vn forfo d'ac-

qua, che, per bisogno, le chiest i Inserea 702 gabant eum Discipuli , dicentes : Rabbi , man-10.4. duca. Ille autem dicit eis : Ego eibum babed 30. manducare, quem vos nescitis. Onde S. Amo brosio protestò chiaramente à chiunque de segnaua delitie à Cristo, non poter questes procurarsi ò dalle cacce di Colchi ò da'frutti della Campagna felice, mà bensì con presentare à Lui anime mal viuute e disposte à scancellare, con torrenti di lagrime, le macchie dell'empietà. Cibus enim Christi est Serm. REDEMPTIO POPVLORVM . Così pure 36. ragguagliato dalle Sorelle dell'infermità gra-TC.IC 157. ue di Lazzaro, intimò à gli Apostoli il ritor-

Ioan.

E perche attoniti i Discepoli gli rappresentauano le insidie, che, da per tutto, tramauano i tanti Congiurati contro alla sua vita e contro a'seguaci de' suoi articoli: Rabbi, mine querebant te sudai sapidare; co iterum vadis illue è rispose soro: Voi non intendete; ciò che sia desiderio di faluar anime. Tal brama sorisce frà spine, riposa frà stenti, giubila ne'dolori, respira ne'pericoli, trionsa nelle perdite, viue nella morte. Non pensi verun di voi di trattenermi dal viaggio, con oppormi vn'argine di pietre: posciache io, co-

no nella Giudea : Eamus in Iudaam iterum.

me à voi assegno le Fiaccole inuiluppate trà cintole così il mio zelo teme la quiete e trema nella sicurezza, ama e procura sì disagi come carnificine. Io confido e di consolare in Betania chi piange, e di piegare all'Euangelio chi fin'ora l'impugna. E voi ardite d'impedirmi la speranza delle future ricolte col ricordo delle passate tempeste? Cospirino contra di voi e contro à me quanti Archisinagoghi mi bestemmiano nella-Giudea, si armino à danni nostri i Ministri del Tempio e i Fauoriti de Pontefici, piouano non gragnuole mà sassi e macine da'Monti, che io non lascerò mai di correre, oue può riuseirmi d'ammollire ostinati e di santificare delinquenti. Eamus in Iudeam iterum: e purche, chi assisterà a' miei prodigija si arrenda a'miei precetti, tutte le selci del Cedron ò con la frombola rapita à Dauid ò con le mani di Semei si auuentino sù le noftre tempie.

Quanto Cristo disse à gli Apostoli, tanto ognun di Noi è obbligato à dire, comolto più è necessitato à fare, se non vuole, che dal catalogo degli Operatori di Dio si cassi, con eterno obbrobrio, il suo nome. Eum siquidem, chiaramente scrisse S.Gio.Gri-

fo-

sostomo, qui istud suscipit efficiam NON Hom. OPORTET MOLLEM ESSE. Però, fe non 6. de siamo pronti ad incomodardi e admarris-S.Pall. chiarci per soffrire si patimenti come passio-10. To.37 ni, si disagi come morti, mutiamo Ministe-178. rio, e lasciamo l'Apostolato à chi abbomina ripofi, e à chi, con brauura euangelica, hà cuore, per incontrare con festa le spade, es per falmeggiare giubilante trà fiamme . Onde seguita Gio, Grisostomo à dire: Neque faltem attingere quicquid debet preclari buius muneris, nifi paratus sit millies animam suam tradere in mortem atque discrimina. Chi talo non fosse, in luogo di guadagnar anime alla Croce, alienera l'anime del Crocifiso. Peroche chi vedesse vn Sacerdote della Compagnia schiuare disagi, oue si tratta di sollenare chi giace, di atterrire chi pecca, di fostenere chi crolla, di riconciliare à Dio chi da lui fi ribellò con la colpa, di turare l'inferno e di aprire il Cielo à quanti viuono, farebbe credere, valer poco l'Eternità che predichiamo, da che, per rendere partecipi di essa le persone raccomandate al nostro feruore, c'incomodiamo si poco. Se il Regno della beatitudine è quale lo dipingiamo a'nostri Seguaci, cioè, immenso ne' contenti

c inef-

e inesplicabile ne trionsi; se l'inferno è sì spauentoso, come l'esprimiamo à chi ci ascolta; come poi taluno può ritirarsi ò da. vigilie di poche notti, ò da camino di pochi giorni, ò da inedia di poche ore, per preserware da eterni incendij, chi à quelli fi auvia con temerità di delitti, e per introdurre à à regnare con Dio chi a'piedi nostri si butta. per saluarsi ? Quando trà Noi viuesse huomo si infingardo, che, per non sudare ò per non affamarsi, trascurasse di dar la mano à chi precipita, direbbe il Mondo, la tanta. oftentatione che si fa de fururi gastighi ... de'sempiterni diademi, essere Negotiatione, per ragunare, e chi frequenti le nostre Chie-ie,e chi si accossi alle nostre Case, e non dogmi indubitati di fede, per assicurare la Gloria a'ricomperati col sangue di Giesù. Poiche, se così credessimo come parliamo, non-saremmo sì crudi di viscere nè sì barbari di sentimenti, che pospopessimo a' nostri respiri i graui danni di tante Anime, ritolte à Satanasso da Cristo co la penosa morte del Caluario. Ragiono con tal emfasi, non percheciò accada, mà perche non mai, anche in. vn solo di Noi,si verifichi. Perciò con tuono profetico termina il Grifostomo l'incominciato Discorso contro a'delicati Ministri dell'Esternità. Chi per l'Anime non può dimenticarsi degli agi e de'bisogni, quando voglia vuere innocente, si trasserisca alle selues degli Anacoreti, e salga à gli scogli de'Solitari, oue potra distribuire l'ore à suo genio, e quel fare, che riuscirà ò di conforto al suo spirito ò di ristoro a' suoi membri. Paratus sit millies animam suam tradere in mortemulti millies animam suam tradere in mortemulti vult venire post me, abneget semetigsim, o tolalat erucem suam. Ergo, qui non tali animo esse MVLTOS SVO PERDIT EXEMPLO, magisque viile est si quiescat, sibique vaoct, quàm se procedat in medium.

4r Propositione si dura è tanto vera, che non ci è dote, la qual possa maggiori mente ingrandire il nome di chi professa vita apostolica, come l'auuenturarsi à qualunque rischio, e l'esporsi à qualssia patimento. Ogni altra qualità, per grande e speciosa ch'ella sia, non può farci venerabili alle Prouincie, oue da' chiarori delle nostre Luminiere separassimo i rigori de' nostri Cintolia Erra, per tanto, chiunque milita sotto le bandiere d'Ignatio, che volle i suoi Figliuoli successori de' fettanta Discepoli nella con-

uersione delle genti, se crede apparire nella. Chiefa di Cristo glorioso per altro titolo, che di patiente e affaticato coltivatore della fua Vigna. Difinganniamoci tutti, Padri venerandi miei, se giammai la pigritia ci rendesse sì stolidi, che sperassimo di godere, trà' Fedeli, ò riputatione ò grido, oue contrarij a'nostri Maggiori sfuggissimo, e di straccarci e di penare per gli auanzamenti spirituali de'nostri prossimi. Tal verità fù à Noi, e à qualunque altro compagno di Apostoli, predetta e figurata dallo Spirito santo ne'sacri Cantici. Quiui la Sposa di Dio maltrattata dalle Soldatesche fù sfregiata nel viso, fù percossa e ferita nel corpo, fù miseramente spogliata del manto reale . Percusserunt me, & vulnerauerunt me tulerunt pallium meum mibi Custodes murorum. Non si turbò quell'Anima più che serafica à tali disastri, e più che mai seguitò à procacciare vassalli alla Diuinità, multiplicando le strida raddoppiando gli scongiuri, affinche le anime si discostassero dal culto de' falsi Dei, e si disponessero all'imploratione di quel Dio, che misericordiosamente creò il Cielo e la Terra, per hauere e quì adoratori del suo nome e quiui conoscitori della sua essenza.

Canto 5.3.

Adiu-

## 146 ZELO D'ANIME

Adiuro vos, filia Ierusalem , sinueneritis Dile-Etum meum, vt nuncietis ei, quia amore langues. Appena finì ella lo fcongiuramento, che vn grande stuolo di turbe si ragunò, esper vdirla e per crederle. Quel poi che cagiona stupori à chi legge sù, con titolo affatto nuouo, hauerla essi acclamata sopra tutte le Principesse gratiosa e bella. Qualis est Dilectus tuus ex dilecto, ò pulcherrima mulierum. Come bella, se con voi ragiona spogliata d'addobbi? Bella, se gronda sangue da ogni parte, e se da' pugnali è in ogni membro sfigurata? Se l'hauessero intitolata ò forte ò patiente ò santa, io non mi opporrei agli applausi. Mà darle titolo di vaga. e d'ammirabile, quando è sì deforme e sì pouera, confesso di non intendere il linguaggio, nè di penetrare la cifera dell'Elogio. O pulcherrima mulierum. Più auanti. Tal non la dissero mai per l'addietro, quando comparue colle smaniglie d'oro a'possi, con la corona di gioie in capo, col seno pieno di fiori, col manto ricamato da ricchissimi fregi. Ora l'ammirano, e la protestano più d'ogni Regina riguardeuole e ne'lampi del-la faccia e nella maestà dell'abito, quando apparisce dispregeuole per lo spogliamen-

to e schifosa per le piaghe. E perche non-credessimo l'encomio essere inauuedutamente fcappato di bocca alle Figliuole di Sion, nel finire del capo rinuouano l'acclamatione, e la chiamano pari alle stelle nella vaghezza . Quò abijt Dilectus tuus , ò pulcherrima mulierum? Quò declinauit, & quaremus eum tecum. E quel che importa, somiglian-tissimo Iddio stesso a' sentimenti delle Vergini, anch'egli non chiamò bella la Chiesa, quando ella ò con tenerezze di affetto diceua, Osculetur me osculo oris sui: ò quando, introdotta nelle guardarobe del Principe, da esse víciua più ornata del Sole: ò quando spandeua da ogni parte profumi: ò quando fissa con gli occhi nel Cielo gridaua verfo Dio, Vbi pascis, vbi cubas in meridie? Allora la nominò indicibilmente gratiofa, quando ella si caricò il petto con vn gran. fascio di mirra, quando si consacrò alla cultura de'Vigneti d'Engaddi, oue rimbombano quelle doglienze, Portauimus pondus diei & aftus . Fasciculus myrrha Dilectus meus mibi: inter obera mea commorabitur. Botrus Cypri Dilectus meus mihi in vineis Engaddi. A tal suono incontanente pronunziò Iddio le marauiglie de'fuoi oracoli : Ecce tu pulchra

K 2

es, amica mea, ecce tu pulchra es. Questi sono gli ornamenti d'vn'Anima, che notifica le grandezze di Dio: tasci d'amarissima mirta, vanghe di stentatissimo lauoro, perdite d'ornamenti e di clamidi, ferite profonde e liuidure in ogni membro del corpo . Percufferunt me, vulnerauerunt me, tulerunt pallium meum mihi. Si varij disonori e si graui danni costrinsero Gerusalemme ad esclamare: O pulcherrima mulierum. Tanto accaderà sempre ed è sempre accaduto a'sacri Ordini, da Dio destinati al ripurgamento degli empij, e così sempre seguirà à questa minima. Compagnia del fuo diuino Figliuolo. Sarà ella e venerata e adorata, non quando, per risuegliare la pietà ne' Credenti, essendo sì pouera nelle sue Case apparirà maestosa o ricca nelle sue Chiese, caricando gli Altari d'argento e d'oro: non quando la splendidezza de Principi auuicinerà con vaghezza. di pietre lauorate la mole delle sue Scuole alla regione seconda dell'aria: non quando empirà le Biblioteche co'suoi Volumi: non. quando, allattata da poppe reali e pasciuta con faui pontificij, sarà proueduta e da'gran Prelati e da' gran Signori sì di Vniuersità come di Gradi e di Entrate: mà quando

perseguitata da'Politici, lacerata da'Maligni, esecrata dagli Atei, bestemmiata dagli Eretici, incarcerata dagl'Infedeli, stratiata da. chi odia la virtù e da chi abbomina Bibbie, diuerrà ludibrio del volgo, trattenimento de'circoli, bersaglio delle penne, e centro dellabarbarie. Erano i primi Padri nostri, dotti sì, mà rozzi di lingue straniere, sproueduti di alberghi, bisognosi di pane, pochi di numero, sconosciuti di nome, in più guise insidiati, e in ogni guisa temuti da chi peccaua, abborriti da chi frammetteua la zizzania d'occulti errori al bel frumento delle verità cristiane. Nondimeno, in onta e dell'Erefia e della Politica e dell'Ateismo. furono accolti da' sommi Pontefici, desiderati da'gran Rè, inuitati dalle Accademie famose, proueduti dalle Republiche regnanti, finalmente e riueriti e riceuuti come Angeli del Cielo e come Apostoli della Terra, dall'Italia dalla Francia dalla Spagna dall' Alamagna dalla Polonia e da'Regnatori delle due Indie, colà trasmessi per disseminare, nella immensità di que'Paesi nouamente discoperti, i dogmi della Fede, e per piantare, ne' più celebri Emporij dell'Oriente e dell' America, numerose, per non dire, innume-

3 ra-

K

## 150 ZELO D'ANIME

rabili Colonie del nostro Istituto. Ognuno gli vdiua, ognuno gli ammiraua, ognuno li voleua e nella Patria e nel Vicinato. Parue vn'Entusiasmo chimerico del Mondo, nello stesso tempo sì grande acclamatore de' nostri esempij e delle nostre dottrine, e altrettanto biasimatore delle nostre Leggi e de' nostri Riti. Quegli stessi, che nell'adunanze sparlauano di Noi, volcuano i proprij figliuoli vditori delle nostre Scuole e frequentatori de'nostri Tempij. In somma quanto più feriti e da lingue e da penne e da spade, tanto più erauamo venerati e da Grandi e da Letterati e da Volgari . L'uniuersale concorfo de'Popoli, che ricorreuano al nostro zelo, gridaua verso la Compagnia con le bocche di tanti e con la voce di tutti: Qualis est dilectus tuus ex dilecto, ò pulcherrima mulierum? Ne si dica; chi mai può tollerare ò dileggiamenti sì comuni ò pene sì crude, senza raffreddarsi nella cura di chi lacera, e senza abbandonare Pecorelle tramutate in Tigri? Chi può? E che altro han fatto i tanti nostri Carechisti nell' Oriente. nell'Occidente nel Mezzogiorno e nel Settentrione ? Non sono, per ventura, Allieui d'Ignatio que' gran Ministri dell' Euange-

lio,

lio, i quali spasimarono lapidati nell'Etiopia, arsi nel Giappone, saettati nell'America, strangolati nella Bretagna, sommersi nel Viaggio al Brasile, fatti in pezzi dall'accette e seppelliti viui nelle fosse in sì varie Regioni degl'idolatri? Chi di questi in tanto sangue spense pur vna fauilla della gran vampa, per cui s'impiegaua nella conuerfione di sì spietati Persecutori? Non sono, anche inquesti tempi, Compagni nostri que'tanti, che esiliati, che imprigionati, che battuti, che sospesi dagli Auuersarij della Chiesa Romana, non cessano di publicare il Primato di Pietro e di sollecitare gli alienati à riunirsi colla-Spola di Cristo? Nò, nò, a'Banditori delle diuine Scritture dan fiato, per euangelizzare con più lena, gli stridori di chi gli accusa. e le satire di chi gl'infama. Chi è Seruo di Dio non interrompe, ò per disauuenture ò per contumelie, l'incominciato promulgamento de'misteri celesti.

Il che, quando non si facesse da'nostri Missionarij, si fece dal fanto Iob con tanto inuincibile fortezza, che non possiamo, alla reminiscenza della brauura non insiammarci, à spandere con più ardore i raggi della verità, quando e più scarsamente il Mondo

4 ci

ci pasce e più sieramente i profanatori del Modo ci percuotono. Giaceua il diuoto Huo-mo nel puzzolente sterquilinio, impiagato in ogni giuntura e in ogni parte del suo delicatissimo corpo, spogliato degli armenti, priuato de'serui, perseguitato dagli amici, fuillaneggiato dalla moglie, e circondato da'tanti cadaueri delle figliuole e de' figliuoli, morti tutti in vn giorno. E tuttauia. in lutto si tormentofo, in fito sì schifo, in calamità sì inaudite, in piaghe sì acerbe, non lasciò mai ò di ragionare del Cielo, ò di tramandare a' circostanti e a' posteri profetie. Onde, in vece di procacciare antidoti a' fuoi dolori, fenza follecitudine de' fuoi morbi, vnicamente si adoperaua, per rendere à chi l' vdiua adorata la Prouidenza. di Dio e apprezzata la sua Ira, quando ò permette ò decreta amaritudini à chi l'ama. Totum corpus diris perfusum velceribus MY-STERIA LOQUEBATUR: nec acquirendis propria remedijs agritudinis, SED SACRIS VACABAT SERMONIBVS, cosi scrisse S. Ambrosio, estatico ad vnione si strana. di Lampane risplendenti e di Cingoli dolorofi . E Noi, che veggiamo vn Principe, nè confacrato da Crismi, nè animato alla pa-

de interpel To. 10

Lib. 2.

tienza dal vigore ò di tanti Martiri agonizzanti, ò di vn Dio morto per la salute degli huomini, lasceremo di conuertire, se proue-remo ingrati gl'isstruiti, ò inaccessibili gl'i-gnoranti? Ed io, per ottenere, che non si rifletta a'proprij patimenti, qualora riportiamo pesanti Manipoli de'nostri sudori, benche bagnati ò da lagrime ò da sangue, propongo vn Iob, Personaggio di tanta virtù, e si domestico consigliere della Diuinità? Compariranno contro à Noi, nel giorno finale della Natura, la Madre e la Moglies di Dario. Queste, quantunque prigioniere dell'Auuersario, in tanta confusione e dell' esercito sbaragliato, e del bagaglio rapito, e della libertà perduta, e del comando disperato, sempre chiesero, se Dario viuesto, e se il loro Signore ritenesse sul capo la corona: poiche, in tal caso, giurauano di non sentire. nè la ignominia della servitù, ne la perdita de'Reami, Illa sua calamitatis Q.Cut oblita NEGABANT SE CAPTAS, SI VI- 1.3. VERET REX. Adunque Principesse, sì de- To.10 licate e si potenti, non si auueggono nè di catene incontrate nè di diademi smarriti, fo viue, chi non seppe guidar l'esercito, e chi fu occasione delle loro sciagure: Negabant

Je

se captas, si viueret Rex. E Noi, ancorche palpiamo gli auanzamenti della Religione cattolica d per le nostre industrie d per le nostre scritture, ci attedieremo di lauorare e di scriuere, se, à caso, la penna d'vn indiscreto ci punge, e se la bocea d'vn temerario ci morde? Ah, Negabant se captas, sua calamitatis oblita. si viueret Rex. Basta, basta, che la Fede si dilati, che l'innocenza fi propaghi, che l'Euangelio s'intenda, che la verità si riconosca, che la Croce si adori, e che Cristo viua ò risuscitato ne'cuori de'compunti, ò nato nelle anime de'conuertiti, per farci obbliosi di quanti scherni, di quanti torti, di quanti tradimenti ò ci dise-gna, ò anche, contra di Noi, esercita l'Eresia, e bene spesso la politica, la malignità, la negligenza di chi ben crede. Noi pure, per non apparire inferiori à due Femmine Perfiane, neghiamoci e disonorati e calunniati e impoueriti, se Iddio trionfa,e se Iddio regna, per la fantità de'nostri esempij e per l'ardore delle nostre voci. Negabant se captas, si viueret Rex. Misero me, se vo mendicando ò da tempi antichi ò da istorie macedoniche argomenti, per rendere il nostro Zelo insensibile alle pene e insatiabile di conuerfioni, mentre, sù gli occhi nostri, inogni mese e da ogni porto tanto sa ò l'auaritia de'Trafficanti ò l'ambitione de'Regna-tori, ognun de'quali si auuentura alle tem-peste dell'Oceano, ò per acquistare tesori ò per conquistare Regioni. Si enim Mercator, s. vt rem familiarem amplificet, terroris plena. Chryi Maria nauigat: & nos pariter faluti nostra Home Salutem adjetamus proximorum. Dominum 60. in imitemur, & nibil pro fratribus omittamus. c. 18. Adunque l'apostolico ardore d'innalberare Matth la Croce trà le statue degl'idolatri, e la sere To. 25 inestinguibile di vedere i ribelli del Crocifisso lagrimosi e incenerati, non guazzerà torrenti nè passerà fiumi, oue la speranza di merci e l'ingordigia di traffichi spiegano vele in Mari senza liti, e dalle spiagge d'vn. Mondo passano a'golfi d'vn altro, senza sicurezza di porto?

Mà io come tanto mi prometto da'Soldati d'Ignatio, mentre da alcuni di essi, benche rari, impetro si poco? Hò chiesto ad essi, e con sospiri sì caldi e con preghiere sì vmilì e con ammonitioni sl'ripeture il Silentio ne Tempij e la Modestia nelle strade, e pure non da tutti mi si sospiri domanda si giusta. Spererò io, che quei pochissimi, a'quali

tan-

#### 156 ZELO D'ANIME

tanto rincresce, in riuerenza di Cristo, trattenere fra' denti vn periodo che scandalizza grosso numero di Fedeli, debbano poi, per santificare discredenti, perder la lingua, auuenturare la vita, e agonizzare trà fiamme ? Dirò io à costoro, Nibil pro fratribus omittamus; se, essendo astretti, per l'Apostolato che professano, di sopportare catene e ceppi in ogni membro de'loro corpi, quan-do ciò gioui all' ammaestramento de' peruerfi, ricusano di calare vna palpebra e di lacrificare vna voce, per non offendere la Cristianità che gli osserua. Che neghiamo? lo scandalo di chi vede Religiosi ciarlatori nelle Basiliche e curiosi nelle Piazze, ò la trascuraggine di chi dimenticato e della professione e del nome di Operario euangelico, accetta d'infamare tutto l'Ordine nostro, per non negate ò alla lubricità della fua. lingua lo sfogamento d'una cianciarella, ò alla curiofità de'fuoi occhi l'aspetto vilissimo d'oggetti, non già pericolosi, triuiali nondi-mano e secolari? Non così certamente c'insegnò l'Apostolo, quando, inteso il turbamento, che seguiua tra'Neositi, per le carni esposte in mense cristiane con sospetto, che dagli Altari de' Gentili fossero trasferite a

macelli del publico, giurò, finche viueua, d'astenersi da cacciagioni da polli e da carnami, se à caso, nell'vso di essi, poteua verun Cristiano pericolare . Quapropter, se esca. scandalizat fratrem meum , non manducabo carnem in aternum, ne fratrem meum scandalizem. Indi, voltofi à coloro, che, senza riguardo dell'altrui scandalo, diuorauano ogni sorte di carni, diceua e piangeua: Et peribit infirmus in tua fcientià, frater, propter quem Christus mortuus est? Sic autem peccantes in fratres & percutientes conscientiam eorum infirmam, in Christum peccatis. Indubitatamente Paolo, per non offendere, chi esaminaua i suoi andamenti, o con libertà di guardi per via,o con importunità di parole ne' Santuarij, haurebbe chiesta licenza all' eterno Padre, di schiantarsi gli occhi dalla fronte, e di strapparsi dalle fauci la lingua, coneleggere più tosto di viuere e sordo e cieco e mutolo, che scandalizzatore d'vn solo Cattolico. E chi ciò legge negli scritti di Paolo, può essere si disamorato dell'altrui salute, che voglia screditare e sè e Noi, per non negare o alla fua bocca il racconto d'vnanouella, ò alle fue pupille vno fguardo non approuato da Santi, Lodi à Dio, che se talu-

I.Cor

no frà tanti viue non volonteroso di compungere, tanti trà Noi dimorano, che continouamente, con noiosissime fatiche, richiamano alla ricuperatione della diuina gratia i contaminati da graui ingiurie della Trinità oltraggiata. Quanti de'nostri Giouani, ne' giorni festiui, conceduti loro e dal Decalogo di Dio e dalle nostre Consuetudini, perche alquanto respirino dalla stentata carriera delle Scienze, con Cristo in mano nelle strade più popolate, spiegano l'Euangelio à sì numeroso concorso e di villani ineruditi, e di plebei oziosi, e di nobili illustri, e di religiosi esemplari, e di Ecclesiastici anche coronati di Mitra, con profitto sì manifesto di chi gli ascolta; che,per auuentura, non hà Roma spettacolo di zelo apostolico ò maggiore ò somigliante à questo! Que-sta sicome è gloria del nostro nome, così parimente è rimprouero di chi, non oppresso dal pesante giogo degli studij, ò men. apostolicamente ragiona, ò men frequentemente opera in bene de peccatori accecati. Incomodiamoci, Padri miei, e ogni cosa è in faluo. Così primo di tutti fece il Fondatore della Chiesa Giesa figliuolo di Dio: così presso à Lui praticarono gli Apostoli ambitiofi

tiosi di euangelizzare, oue non era giunta. notitia minima nè del vero Dio nè della vera Legge: così tutti i feruorosi Lauoratori e di questa e d'ogni altra Religione han sempre fatto, anteponendo e a respiri conuenienti e a'ristori necessarij l'aiuto de'popoli e la riforma de'costumi. Anche quando, in tali attionisò infermassimo, ò morissimo, saremmo più fortunati moribondi che fani, defunti che viui. Il che posso ben'io ricordare a'Seguaci della Croce, mentre tanto fuggeri Bernardo à Caualieri e di nascimento e di abito. Combattete generosamente, scrisse egli a'Templari, poiche ne'constitti ò superate i Saracini, e viuete acclamati dalla. Palestina: ò morite nelle zuffe trà le scimitarre de'Barbari, e,in tal caso,incontrati dagli Angioli trionferete nel Cielo. Che se à me chiedete, qual delle due forti sia più defiderabile à chi porta sul petto la Croce, francamente rispondo, e alla vita incoronata di lauro e à gli stendardi ritolti a' nemici preferirsi da Dio, ò la bara oue giace chi muore in battaglia, ò il cadauero putrefatto nella campagna, per mancanza di sepoltura. di chi cadde nelle mischie trasitto da ferad mil

ro ò calpestato da carri . Siue viuimus, siue morimur, Domint sumus. Gaude, fortis athle-ta, si viuis & vincis in Domino: sed magis exul-Tepl. va & gloriare, si moreris & iungeris Domino. 10.40 ta & gloriare, si moreris & victoria gloriosa., sed vique mors sacra praponitur. Se lauore-remo, morremo. Lasciatemi, che esclami; Beati mortui, qui in Domino moriuntur. L'interpretare Scritture da facri Pergami, lo spiegare articoli contrastati di Teologia da Cattedre acclamate, il porre à luce Volumi eruditi, l'interuenire à facre Giunte, l'vdire le confessioni de'Grandi sono, senza dubbio, operationi e ricche di merito e illustri di fa-ma; Sed virique mors sacra praponitur. Quanto è meglio ammalare nelle Capanne de'Contadini, mentre loro si mostra, quanto possano diuenir grandi nella vita futura, benche sieno nella vita presente si vili! Quanto è meglio, ò ne'Lazzaretti ò nell'Armate, perder la vita del corpo per dar vitaall'anime di chi muore e di chi può morire! Vtrique mors sacra praponitur. Gaude, se viuis & vincis in Domino; sed magis exulta, si moreris & iungeris Domino. A chi si fantamente esce di vita canteranno gli Angio-

gioli, mortuus est in osculo Domini. Più di ciò non posto augurare à chi nella Chiesa, di Dio e risplende a' prossimi co' chiarori della Lampana e mortisica semedesimo col rigore del Cingolo. Sint lumbi vestri pracincti, & Lucerna ardentes in manibus vestris. Così sia.



# SERMONE V. nella Vigi-

Er Vos similes hominibus expectantibus Dominum suum. Luc. 12.

Non basta, che ne Religiosi, si congiunga al Zelo dell'Anime il Cingolo della Penitenza, se la lor Mente non s'immerge nella Viua apprensione del Giudicio finale. Dal conoscimento degli eterni gastighi trarremo tal graultà d'andamenti e sì matura forma di ragionare co' Mondani, che ogni nostro fatto e ogni nostro detto compungerà delinquenti e spauenterà offinati . Ne ciò pregiudica alla Carità . Questa non mai disgiunge dalle ruggiade della Ciuiltà i folgori dell'Apostolato : il quale , anche se non conuerte le gran Case, le lasci. Però sempre co Prossimi si parli di Dia Dio, e sempre da nostri volti lam! peggi l'Eternità:

Vnque, per formare vn degno Operatore dell'Euangelio, non. bastano nè buona dottrina nè buona vita? Non bastano: peroche, quando bastassero, la dif-

finitione dell'Apostolato si sarebbe terminata da Cristo nelle due propositioni antecedenti al Testo allegato: Sint lumbi vestri pracineti, & Lucerna ardentes in manibus veftris . Vi voglio, diceua il Redentore a'suoi Discepoli, mortificati nelle Passioni, onde vi ristringo i lombi con Cingolo: vi voglio intelligenti di Scritture e dotti nella Legge, e però vi armo la mano d'accese Fiaccole. Tuttauolta, se alla temperanza degli andamenti e se alla sublimità della sapienza non aggiungerete vna maestosa Serietà nel discorrere e nell'operare, deriuata da spauentoso conoscimento del vostro funerale es de' miei giudicij, nulla otterrete dall'Anime, che vi confegno. Sint lumbi vestri pracineti, & Lucerna ardentes in manibus vestris. A sì qualificate doti darete vigore e forza, quando il Tribunale dell'estremo Giorno vi ffia

stia à vista, e quando vi riempiate la fron-te e'l capo di quella Cenere, in cui trà poco vi disfarà la colpa d'Adamo. Et vos si-miles bominibus EXPECTANTIBVS DO-MINVM fuum. Nel quale protesto lungamente si trattenne il Saluatore, e, come dimenticato de'cintoli e delle facelle, imprefse nell'animo de' Discepoli la breuità della vita, l'incertezza della morte, e la seuerità del Giudicio. Perche, quando l'Anima sia. sopraffatta da si beati terrori del Sindacato diuino, ogni scienza è sufficiente per compungere e ogni rigore è basteuole per edificare. A tal fine, dopo che'l Messia intimò nell'Oliueto a' suoi Prelati la diuulgatione del nuovo Testamento, dicendo loro: Eun-Marth tes, docete omnes Gentes: per bocca d'Angioli furono ammoniti di ritirare gli occhi dal trionfo della Nuuola, e à fissargli inquella Sedia, da cui il Verbo incarnato fulminerà con eterna sentenza ogni ostinato Ad. 1. peruerso . Viri Galilai , quid statis aspicientes in Calum? bic lefus, qui assumptus est à vobis, SIC VENIET. D'altrettanto sbigottimento caricò Paolo Apostolo Timoteo 2. Tim suo allieuo, prima d'imporgli la espositione delle Bibbie . Testificor coram Deo & Chri-4. 1.

28.19

ij.

## SERIO CO' PROSSIMI. 165

Ro lesu, qui IVDICATVRVS EST viuos & mortuos, per aduentum ipfius & regnum. eius, pradica verbum. E vollero dire sì gli Angeli Messaggieri a' Primati del Collegio apostolico come il Dottor delle Genti al Pastore di Efelo : Bramate di atterrire maluagi, d'illuminare gentili, e di fantificare credenti? Seppelliteui negli abissi dell'ira diuina, affinche poi, ad emulatione di Giona, vsciti e dalle tempeste e da' mostri, costringiate ogni Niniue à tremare, e à riuoltarsi in vna Sion di penitenza e di virtù. Padri miei, quanto fu intimato, e da'beati Spiriti à gli Apostoli, e dall'Apostolo à Timoteo, e da Cristo à tutt'i Banditori della Verità; tanto io e dico e dinunzio à Voi e à mè. Se tufferemo la mente negli stagni della Giustitia vindicatrice di Dio, riempiremo di fantità, quanti fi abbandoneranno nelle mostre braccia, e ci accetteranno per sue Guide. Poiche la viua Fede della vita futura ci renderà così ferij e così maturi in ogni nostra voce e in ogni nostro configlio, che, chi conuersera con noi, tramortirà a' nostri piedi, come cadde Giouanni trangosciato alla presenza del Cherubino. Altramente oue il nostro Zelo mancasse di quella gra-

a ui-

#### 166 ZELO D'ANIME.

uità, che altroue non nasce, suorche frà gli scotimenti de' diuini surori, la nostra. Predicatione diuerrebbe ostentatione, e le nostre industrie co' prossimi suanirebbono in otiose dimestichezze con esti, sprouedute di spirito e sfregiate dall'otio. Per tanto, io, questa sera stimolerò i Figliuoli d'Ignatio all'importante Serietà nell'operare, senza cui non mai saremmo nè successori de' nostri primi Padri, nè vere Immagini de gli Alunni di Cristo. Et vos similes bominibus EXPECTANTIBVS DOMINVM SVVM. Sommergeteui nell' Eternità, e trarrete da mortali nausfragij, quante Anime periscono ne' missatti.

Alla Grauità, che persuado, subitamente si oppone: il mio discorso indirizzarsi, à mutare le nostre Vniuersità in taciturne Certose, e à tramutare gli Operarij delle vigne di Dio in Anacoreti abitatori di grotte. Mi guardi il Cielo da sì graueningiuria al nostro Istituto, che tutti c'incamina alla salute dell'anime. Non vi rilego nelle selue, ne v'incateno nelle spelonche, à dimorare con Fiere solitarij contemplatori della Trinità. Vi auuio alle Turbe, e vi spingo à girare si Città come Castelli, e à

## SERIO CO PROSSIMI . 167

credere strettissima obbligatione del nostr' Ordine, conuersare con tutti, mà con feruore superiore à tutti. Così scrisse S. Agostino del Verbo, fatto huomo trà gli huomini, mà tanto auuantaggiato fopra effi, per maggioranza di meriti e per chiarore di marauiglie, che, etiandio nelle fole prerogatiue dell'assunta natura, compariua fra posteri di Eua, ancorche giusti, come il Sole riluce in Cielo a' pianeti. Speciosas forma pro fitis bominum. ETIAM INTER FILIOS HOMINVM PRÆ FILIIS HOMINVM. Se tali fossimo, così eleuati di fentimento e così luminosi di grauità, niuno si accosterebbe à noi, appunto come niuno rimira il Sole, per timore d'accecarsi. Adunque o ci si conceda Affabilità che alletti, o à noi fi muti conditione di vita. Conciosiache, senza certa trattabilità di portamenti, chi ci eleggerà per Padri del suo spirito? Anzi le Case nostre, attorniate de lampi d'infoffribile austerità, si sfuggiranno da'Cristiani, come dagli Ebrei si schiuaua il Sinai fumante e minaccioso. L'argomento conuince; nè io giammai hò difegnato di renderui Huomini seluaggi e spauentosi a popoli. Non solamente permetto piaceu olez-

#### 168 ZELO D'ANIME,

lezza di costumi, mà la impongo; non però separata da maturità di gesti e da santità di voci .- Così debbono congiungersi, ne' Sacerdoti e ne' Maestri della Compagnia, l'Affabilità ciuile e la Grauità euangelica, come si vnirono in Cristo l'ymana Natura e la diuina. Comparuero tanto strettamente collegate nel Redentore del Mondo l'Vmanità e la Diumità, che nè pure nel Sepolero, quando l'Anima di Lui si diuise dal Corpo, abbandonò le Membra agghiacciate e liuide l' Onnipotenza del Verbo. Risplendettero fempremai amendue nel Figliuolo della. Vergine, e sempre con qualche vantaggio della Natura immortale. Si accomunò à gli huomini l'Eterna Sapienza, vestita della nostra carne, mà fenza accettare vmana ipostali, cui surrogò la Persona diuina. Siche il Messia era Iddio e di natura e di supposito, ed era huomo per l'aggiunta della fola essenza creata. Di quà fù, che non mai trafcurò l'imprese diuine, anche nell'abbassamento all'ymane miserie. Succiaua poppes nella culla, e fullo stesso momento raggiraua Cieli e dominaua a' Serafini : attemperando sì fattamente gli attributi delle due Nature, che nè la viltà dell'inferiore offuscasse la magnificenza della suprema , nè gli accesi raggi di questa liquefacessero o'l loto o l'ombre dell'altra. Ascoltiamo S.Agostino, ammirabile rappresentatore di si prodigiosa mischianza, SIDERA REGENS, serm. VBERA LAMBENS. Ita magnus in forma Dei , ita breuis in forma serui, VT NEC ISTA BREVITATE MAGNITVDO IL-LA MINVERETVR, nes illa magnitudine ista breuitas premeretur . Neque enim , quando membra bumana suscepit, OPERA DIVI-NA DESERVIT. Siamo graziofi co' proffimi, mà insieme mortificati; domestici, mà graui; fecondi di parole soaui, mà armati di fensi apostolici. Entriamo nelle loro Case, senza dimenticarci delle nostre. Tolleriamo le loro accoglienze, senza tralasciare le nostre osseruanze. Assistiamo alle gemme de'loro troni, fenza voltar le spalle a' chiodi della nostra Croce , Ci credano confidenti, mà ci adorino feruorofi. SIDE-RA REGENS, VBERA LAMBENS, Si oda la miseria delle loro brame, pur ch'essi ascoltino la sourapità delle loro massime, Ess ci espongano amichevolmente la melchinità de loro terreni disegni, mentre da. noi apprendano la necessità di farsi grandi

nel Cielo. In forma, la cortesta di consolargli non ispegna la fortezza d'istruirgli. Vt nec ista brevitate magnitudo illa minueretur, nec illa magnitudine ista brevitas premeretur. La nostra Bocca grondi mele con. Cristo sposo, e insieme con Cristo giudice sporga vno stocco à due tagli, sì che ricrei con la doleczza de faui, e co riuerberi dell'acciaio costringa à pallori ed à paure l'acciaio costringa à pallori ed à paure l'acmagnus in forma Dei, ita brevis in forma serui. Amicitia e modestia, sorrisi e maestà, ascoltamento di bisogni e promulgatione di vangeli. E quando pure debba in noi diminuirsi alquanto vna delle accennate Doti, pericoli la cortesta, e regni la gravità

A7 Somigliante prescrittione, benche sia à tutti gli altri sacri Ordini è imposta con necessaria, à noi tuttauia molto più rigorosamente si comanda. In Sacerdoti di Comunità più antiche della nostra, si la serie degli anni e si la moltitudine de meriti, se non permettono, almeno in parte scuserebbono qualche trascuraggine di euangelica maturità, quando, à caso, si frammettesse a loro zeli. In Noi, all'incontro, si nuoui nel Mondo, che di poco passiamo vn secolo, niuno Mondano e niuno Ecclesiassico sossirirà mi-

nimo tralignamento da quella ferietà, che il Genere vmano vuole indiuisibile da. chi si spaccia riformatore di costumi c sale della Chiesa. Non sò spiegarmi nella proposta, se non riferisco l'amara. doglienza, lasciataci da Quintiliano nel quarto libro de'suoi precetti. Agramente. fgrida vn tanto Rettorico quegl'indotti Dicitori, che, priui d'arte e pieni di vento, osano, nell'esordio, di accreditarsi presso il volgo, o con parole disusate, o con tropi iperbolici, o con metafore poetiche, o con for-me di dire, già licentiate dall'accademie sbandite da rostri. Illud ex praceptis vete-ribus manes, ne quod insolens verbum, ne audacius translatum, ne aut ab obsoleta vetu- To. 56 state aut à poetica licentia sumptum, IN PRIN-CIPIO DEPREHENDATVR. Sono, noningegnosi, mà sciocchini, dice il gran Maestro dell'eloquenza Romana, coloro, che su' primi periodi della Diceria fan mostra di temerità e di fasto. Ogni baldanza di figure e ogni enfiagione di voci dee abbominarsi, da chi ragiona, nel frontispicio delle Cause. Imperoche, essendo freschissima la. corona che ci assiste, troppo seueramente. esamina e censura qualunque nostra parola;

e noi stessi, sul principio del discorrere, quasi nouitij foggiacciamo à rigorofi riprouamenti di tutto ciò, o che formonta o che bolle. NONDVM ENIM RECEPTI SVMVS, & custodit nos recens audientium intentio. Allora, forfe, si dissimulerà qualche suono ardito e qualche traslato arrogante, oue, stanca la moltitudine pel lungo corfo della declamatione, ascolta chi parla, o affettionata all'argomento persuaso, o non più dubbiosa, che fi prorompa in isconciature puerili di bel-letti mendicati. Magis conciliatis animis & iam calentibus HÆC LIBERTAS FERE-TVR. Tutto si applichi alla nostra minima. e ancora principiante Compagnia. Ogni licenza, che à caso si scorgesse in Personaggi di professione venerata per lunghe età di Secoli anteceduti, o si perdona, o, forse, anche fi ama, in noi fi detesta e fi bestemmia. In essi la dimestichezza imprudente passa per beneuolenza paterna : in noi la carità, se si aunicina all'amicitia, è lacerata come vn publico fallimento di verecondia, e come vno sfregio di spirito inuecchiato e e di ardore intiepidito. Ne'benemeriti della Republica cristiana, l'ingerirsi oue non son chiamati, è creduta autorità di chi nel bené-

# SERIO CO'PROSSIMI. 173

ficare preuiene domande: i nouelli correggitori dell'iniquità, se non sono strascinati con amorosità di preghiere e con violenza di precetti, à dar pareri e à troncare litigi, sono con la tromba promulgati Aristarchi del Cristianessimo e Arpie che tutto vogliono, quantunque visno maschera di amatori e sembiante di paciari, Custodit nos recèns audientium intentio.

48 Però si riformi l'apparenza nostra esteriore con tal santità di fatti e di detti, che ognuno intenda, l'ambitione nostra ristringersi, o alla riparatione o al mantenimento dell'innocenza battesimale in chi conuería con noi. Ciascun si accorga, non accostarci noi nè à Grandi nè à Minimi, saluoche per descriuere ne'loro quori le due tauole di Moisè, e per fabbricare nelle loro coscienze vn viuo Tempio al Dio della. virtù. Astringiamo l'Universo, à confessare, sfuggirsi da noi l'anime, quantunque guernite d'oro, se ricusano di conuertirsi; e tanto esfere, l'arriuar noi all'abboccamento o d'vn regnante o d'vn seruo, quanto tramutarli subitamente in veri altari dello Spirito fanto. Tanto predisse S.Ennodio all'Anime apostoliche del suo Clero. Malas

Dict. 12. To.27

174 conscientias, aut intrare contemnitis, AVT IN SACRARIVM INGRESSÆ DEDICATIS: Per apprendere si generosa maniera di perfettionare le genti, folleuiamo gli occhi al Cielo, rimirando il Sole, e prestamente caliamogli à terra, à riconoscere quel ch'egli opera in vn pantano verminoso. Pri-mieramente si dissecca da lui ogni pozzanghera della pianura allagata, e in tutto si asciuga il pattume del loto puzzolente. Il che non segue, se prima dall'abborrita Palude non tira à sè quantità grande di vapori; de'quali il gran Pianeta alcuni conuerte in piogge di foccorso all'asciuttezza de' campi, parte tramuta in archibaleni banditori della diuina misericordia, altri finalmente accende in folgori e in lampi, à terrore di chi prenarica, e à culto temuto dell'ira onnipotente. Questa idea di sì felici trasformationi è l'esemplare à gli Operai della Compagnia, per eseguire fedelmente il ministerio della loro Vocatione. Si abbassino alla giustificatione degli empij, con trasfigurargli in celestiali oggetti, o di compassione a' poueri nello spargimento de'tesori, o di concordia procurata.

o co' Nobili discordanti, o d'ira implaca-

bile a' vitij, o d'inflessibile difesa verso gli oppressi. VOS ESTIS LVX MVN- Matt. DI, per riuoltare in campagne felici la 5.14. sterilità e la pestilenza de' piani inondati, correggendo chi erra, e auualorando chi

forge.

49 Così operarono nel loro arriuo i trè Angeli, compariti ab Abramo, fotto il Leccio di Mambre . Non sì tosto i santi Giouani entrarono nell'immenfo padiglione del Patriarca, che incontanente ogni ricouero di quell'Albergo diuenne vn Santuario di bontà. I nobili dell'anticamera, le matrone della camera, i seruenti dell'alloggio, i custodi delle mandre, i lauoratori delle vigne, le guardie del contado, in vedere la compositione de'volti, e in vdire la religiosità delle voci de santificati Messaggi,si dolfero della passata libertà, e si trassigurarono talmente nelle celestiali sembiaze de'beati Spiriti, che tutto quel Comune sembraua vn Ciclo empireo, imprestato alla terra. AD EORVM INTROITVM PARTES OMNES Lib. DOMVS PROFECISSE in melius, scrisse de-Filone descriuendo la venuta di essi, afflatas aura quadam virtuis absolutissima. Da. tal bozza si tragga l'angelica forma ò di

me-

megliorare o di conuertire. Se, nell'entrat noi, o in Case private, o in Palazzi publicia o anche in Reggie auguste, ogni dimorante di esse non piange delitti e non ripiglia. innocenza, siamo indegni del Carattere, che c'incorona. Non solamente i Capi delle famiglie, i Principi di grande Stato, e i primi Rè della terra, co'quali ci abbocchiamo, e de'quali fiamo o Configlieri o Confessori, è forza che ricompaiano al Mondo purissimi di vita e più che huomini di sentimenti, per l'intrinseca dimestichezza, che hanno con noi: mà etiandio coloro, che appena ci scorgono, o passare dal Padrone o vscirne, debbono concepire sì possente impeto di timore diuino, trasfuso ne'loro cuori dalla gravità delle nostre fronti, che lascino, il seruo di bestemmiare, il cortigiano di detrarre, il ministro di rapire, i caualieri di vendicarsi , la giouentù di disciorsi, le femmine d'abbellirsi : onde compunti giurino à Cristo inuariabile osseruanza de' suoi configli. AD EORVM IN-TRUITVS PARTES OMNES DOMVS PROFECISSE IN MELIVS.

50 E quantunque ciò paia e sì malageuole e sì miracoloso, poco nondime-

# SERIO CO'PROSSIMI. 177

no o nulla farebbe, nell'adempimento de'nofiri riti , fe alla fola nostra presenza les Corti frequentate da noi abbominassero i falli. Anche, in nostra assenza, duri la pietà introdotta con la nostra dimora: come fù sempre santissimo l' Edificio tutto d'Abramo, dietro alla partenza degli Ambasciatori angelici ... Accadde a'Legati di Dio, nell'impressione cagionata di buone costumanze, fotto le tende del primo Ifraelita, ciò, che auuiene a'Suggelli o di metallo o di gemme. Accostandosi questi alla materia, v'imprentano o l'Aquila o'l Cigno o quella Forma, che fu loro scolpita nell'incauo; la qual rimane nel foggetto figurato, ancorche si riponga e si chiuda nello scrigno la Pietra o l'Oro, che secero risaltar la Figura. Sarebbe mostruosità, qualora l'Immagine espressa dal Sigillo si dileguasse e sparisse, oue l'Anello, riposto in talca, si slontana dall'oggetto improntato. Così infelicissimo e mostruoso riuscirebbe il nostro Apostolato, se la virtù, infegnata a' Fedeli dagli esempij e da' labbri nostri, degenerasse, in nostra lontananza. Produrremmo, non conversioni, mà apostasie, quando non perseuerasse negli ammaestrati

A l'in

l'integrità rihauuta li Spirano le fattezzo espresse hel Marmo; benche si compa loscarpellore muoia lo Scultore : Niun Quadro, terminata che fia l'opera, è bisognofor che'l pennello lo tinga; per conferuare of ivolti coloriti dol i paefil rappresentati . Troppo infoffribile confusione farebbe, fe men valesse il divin Magisterio de sacri Infegnatori di quel che vaglia il capriccioso esercitio della Pittura : siche ciò che possono le pennellate nella tela, non potesse il zelo of count. Accollandon questi airous in 5 tongio Otterremo si lodeuole permanenza di virtu ne'proffimi, guidati da noi, fe ne'loro alberghi affisteremo col corpo, per ragionare con efficidi Dio, le perofottrarghi o à private discordie o à publici scandali, e loro non affisteremo coll'animo . Guai a' Serui di Cristo , se alle connersationi de' Mondani interuengono così colle affettioni per goderne; come v'interuengono con le membra, per ammaestrargli : Sarebbe, quando ciò folle e maggiore affairih noi lo scapitamento della nostra offerdanza, che non farebbe in effi il profitto confeguito dalle noftre istruttioni. Chi nulla vuole, saluo la salure dell'anime, entra col capo

doue la carità l'introduce, mà rimane con la mente entro la cella: geme, non giubila, nelle ville e ne palazzi de'Signori, che à sè l'inuitano, o per Moderatore degli affetti scorretti, o per Giudice de delitti commessi. Troppe sono le desormità; e che si veggono e che si odono nelle gran Case, assediate dalla vanità e assumate dal fasto. Magnum est, esclama Agostino, inter eo- la Pl. rum verba versari quotidie, & non excedere de timere praceptorum. AB HIS SEPARA. To.12 TVS EST OMNIS SANVS; NON LO-CIS, SED ANIMO. E da che poco dianzi sponemmo vn Sigillo, questo si adocchi, per non inuiscerarci con coloro, a'quali la brama di convertifii ci anuicina Si frappone trà l'Anello e l'Oftia la carta, affinche felicemente apparisca l'arme dell'Improntatore. Che se l'Acciaio scolpito s'immerge o nella cera o nella cialda, nè l'Impresa s'imprime, e quello si lorda, Ecco l'idea di ben operare, se veramente lauoriamo per Dio. Non si rouesci l'anima sull'animo del Conuertito. Si ragioni con esso, si addottrini, e si compunga; mà senza incorporare ad esso l'affettione, Ab his separatus est OMNIS SANVS, non locis, sed animo.

#### 280 ZELO D'ANIME,

Or che farebbe, fe, mentre i Ministri del Saluatore debbono rifedere col pensiero ne' loro chiostri, quando seggono co figliuoli del Secolo, o per prosciorli da colpe coll' affolutione facramentale, o per preseruar-gli da falli con documenti d'eternità, licentiatifi da effi e ritornati nelle Case di Dio, con la fantafia e con le voglie dimoraffero oue furono, e, ne'rempi dello studio e della contemplatione, rauuolgessero, conindegrità di fantaimi, gli alberghi abbandonatife le reggie Aontané ? Come! Degeneri dalla grandezza del tuo Grado, les non sei assente col cuore oue dimori co' membri: e tù allontanato con la faccia da chi, per obbligatione d'apostolato, o confolasti sinfermo: o configliasti dubbioso, là corri e quiui t'inchiodi col desiderio, anche mentre godi il paradifo della tua stanza ?. Voglio, che, per giouare: à tutti, andiam da tutti, ma do' piedi, e mon con gli affetti. Si fopporti con patienza la loro conuerfatione, non fi trionfi di effa. Si pianga, non si goda, quando, slattati o da' nostri libri o dalle nostre preci, il ben de'bisognosi ci trasferisce dalla quiete de' facri tettisallo strepito di mura secolari , peresaldare le

#### SERIO CO'PROSSIMI.

piaghe altrui, aperte ne'miseri o dalle lance di Satanasso ò dalle saette della concupiscenza. Ab bis separatus est omnis sanus, non lucis, sed animo. Oue così gli Operatori della Compagnia si presentino alle probatiche Piscine degl' innumerabili ammalati nel Mondo corrotto, dimoreranno frà essi, senza timore di danni spirituali e con accrescimento di eterne corone :

Ciò succedette à Lot, intitolato 52 da S. Pietro Angelo di vdito e di veduta. ASPECTV enim & AVDITV iustus erat . 2. Petr Sicuramente l'Apostolo dipinge Lot, quan- 2.8. do viueua con Abramo, seguace delle sue dottrine e compagno de suoi feruori. No. Di Lui seriue abitante in Sodoma, Città sì deprauata, che tirò dal Cielo il folfo, e fù innabissata nel doppio profondo e dell'acque che la sommersero e delle fiamme che Parsero. Cerco, per ciò, in qual maniera. circondato l'huomo di Dio da vituperofi spettacoli di gentame effeminato, e offeso sempre da temerarie bestemmie di volgo: osceno, si chiami con tutto ciò innocente: e di orecchie e d'occhio? Aspectu enim & auditu iustus erat. Scioglie l'enigma S. Gregorio, protestando la dimora dell'innocente:

Lib. I.

c. I.

Mor.

9.

Forestiere in Comunità si profana essere stata sempremai, non con godimento delle feste abbomineuoli, mà con estremo odio à quelle danze tartaree e à quegli abusi scandalofi . Afpectu & audieu iuftus dicitur : quia iniquorum vita, NON DELECTANDO iusti aures atque oculos, SED FERIENDO, TANGEBAT. Il che appunto si affermò da

To.37 Pietro, che soggiunse : Habitans apud eos, qui de die in diem ANIMAM IVSTI CRV-CIABANT. Non folo viffe il diuoto Ebreo co'cittadini della Popolatione delinquente, mà contrasse nozze con essi, e con essi traffico, viando tutta quella comunicatione di sustanze e di affari, à cui l'obbligauano la ciuità e'l commercio. Sempre nondimeno lagrimana sangue sulle intemperanze degli affascinati, e non mai forrise a'motti e a'fatti de'ribellati da Dio. Iniquorum vita, non delectando lufti aures atque oculos, SED FERIENDO, tangebat. Conferuiamoci e religiosi e maturi per pensamenti di fede, quando il nostro Ministerio ci necessita à trattare con gli adoratori di Dagon, e siamo cerri di non ismarrire l'innocenza de' nostri spiriti. Oue essi, al nostro cospetto, o miliantano genealogie di finti hifa-

### SERIO CO PROSSIMI. 189

bifauoli, o vantano spierate vendette di oltraggiatori atterrati ; o aggrandifcono le arroganti insegne de loro Magistrati fuggitiui, o fanno ftolta pompa di luffi condannati dal Vangelo e di delitie punite nell'Inferno, noi o correggiamoli, fe v'è speranza d'emenda, o addoloriamoci, rimirandogli acciecati negli errori e odiatori d'affiomi Cristiani . Non delectando, SED FE-RIENDO, tangebat Abitiamo con essi, quafi vn nuouo Sinai portatile, che, mentre alla falda della nostra altura si danza dagl' ingannati, c' s'incenfano vitelli fonduri, noi ricoueriamo Dio dentro di noi, attorniati da fantificate caligini ; spauentando contuoni e gastigando con fulmini chi preuarica. In fomma, la seucrità de'nostri guardi e l'austerità delle nostre voci rendano spiaceuole a' difettuosi l'imperfettione de' loro portamenti;

53 Si esclama: Oue l'Eternità ci sormasse si serij a'nostri prossimi, gli esisterebbe dalle nostre Case; à cui vengono, nonper sola compuntione di sedele raunedimento, mà bene spesso per ritrarre consortinelle solo terrene sciagure. Sono humini composti di carne e di anima, onde, per cles

attrargli all' vbbidienza de' precetti, è forza, che gli foccorriamo non meno nelle necessità della vita che manca, che nelle conquiste della vita che sempre dura. Io nonvieto, che si lagrimi co lagrimosi, anche nelle perdite o della roba o dell'onore. Si ammettano costoro a'nostri seni, mà come dal SASSO misterioso di Betel su riceuuto Giacob, necessitoso di riposo. Voi sapete. l'istoria. Il buon Giouane, minacciato da Esau, fù spinto da'Genitori à passar nella. Mesopotamia, per mitigare l'ira fraterna. coll' offequio di stentato pellegrinaggio. Stanco l'immaculato Viatore nella lunghezza della via, deliberò di rifarsi col sonno da'sudori del camino. Presa vna grossa pieera, sopra essa si coricò. Si diede amoroso ricouero dalla Selce all'affaticato fonnolofo, con tale vnione di vezzi e di misterii, chesnel mezzo del riposo, spalancò il Cielo all'addormentato, e gli fe scorgere Dio, presidente à Scala prodigiosa, per cui interi stuoli d'Angeli, e scendeuano in geroglifico di chi precipita dal feruore, e saliuano in prototipo di chi si solleua dal senso alla bontà, Viditque in sumnis Scalam stantem.

28.13 Super terram & casumen illius tangens Calum :

Augelos quoque Dei ascendentes & descendentes per eam, & Dominum innixum Scala. Per tanto, come intendete, quella QVIE-TE fù maestra di sacramenti e sù madro al dormiglioso di eleuara contemplatione, fino à veder Dio seruito da Spiriti beati. Felici noi, se rassomigliassimo la spezzate. Rupe, ricettatrice del Patriarca. Chiuse al coricato gli occhi della fronte, perche dormisse : ma, nello stesso tempo, aprì gli occhi all'anima di lui, perche imparasse profondiffime dottrine di perfettione celefiale. Quando altrettanto si adempia da noi, congiungendo alla piaceuolezza di ristori vmani sublimità di ammaestramenti divini, diuerremo riguardeuoli à chi c'implora confortatori delle proprie amarezze. Onde, si come Giacob, risuegliato dal sonno e ricordeuole delle visioni, esclamaua, NON EST HIC ALIVD, nifs domus Dei & porta Cali, e, solleuato il SASSO, che gli serul di guanciale, lo confacro con olio inaltare d'olocausti, baciando curuo la base di esso : così, quando i Mondani, venuti da noi per isfogare le loro triftezze, si sentitlero e alleggerire dalla malingonia, e accendersi in cristiani desiderij di penare per Dio,

Dio ; e di conformarsi a' più duri decreti dell'eterna Prouidenza, prostesi ci venererebbono come Interpreti del Cielo, e, riuolti alle nostre muraglie, direbbono in gloria. perpetua di esse: NON EST HIC ALIVD, NISI DOMVS DEI, ET PORTA CÆLI. E perche tali si mostrarono a'Secolari i nostri primi Padri, però, nel breue giro di dieci anni, tanti Principi, tanti Rè, tutte le Nationi ci prouidero di beni temporali, ci fabbricarono Collegij e Chiese, ci consegnarono i loro figliuoli e le loro anime, e ognun fece à gara di volerci riparatori de'loro Stati e guide de'loro Spiriti. Cento Case e dodici Prouincie si fondarono nel solo Generalato d'Ignatio, che nonpassò sedici anni. Ah, etiandio chi da. noi viene come Giacob, per ristorare la languidezza temporale de'suoi affetti transitorij, se, dopo l'accoglienze ciuili, sente rifocillarsi-nell'anima, e infiammarsi ad eleuate brame di virtù consumata, adora. la Compagnia come Santuario di beatitudine apostolica; e, intitolandoci Tabernacoli di feruore, ci soprassa e coll'abbondanza. delle possessioni terrene e coll'aprimento. della coscienza appassionata. TVLIT LA- PIDEM, quem supposuerat capiti suo, co cresit in titulum, FVNDENS OLEVM DESVPER. Tanto può la maturità del Zelo, anche mentre si ricorre ad esso per lu-

singhe di riposo.

54 - În tale mischianza di accarezzamenti e di dogmi, di piumacciuoli e di scale, di sonno e di apparitioni, dee sempremai preualere alla trattabilità la spiritualità, e alla beneuolenza l'ardore. Altrimente, fe. l'AFFABILITA' farà creduta, non presa ad imprestanza, per dispor l'animo alla compuntione con la condescendenza a' bisogni del corpo, mà volontaria e naturale, invece di riceuere preconij dell'vsaro abbatlamento all'esposte necessità, verrà schernita. come parto d'huomini, impastati d'vmanità e somiglianti à gli altri nel loto de sentimenti. In pruoua della mia dinunzia, rifiettiamo alle due comparse, che fecero gli Angioli, prima ad Abramo e poi a Lot. Si palesarono gli adorati Nunzij nel primo aspetto, così luminosi di doti, che l'vno e Pattro Patriarea fi piego ful terreno, per confessargli abitatori dell' Empireo. Presso à si alto concerto, riconoscendo in essi vin poco più da vicino le fattezze vmane del

165.

corpo aereo, ascoltandogli ragionare conlinguaggio Siriaco, osseruandogli non caminar per aria, mà premere co'piedi il pauimento, dimenticati de' lampi riueriti inessi, li riputarono Giouani bisognosi di cibo, e soggetti ad inganni. Onde e Sara menti interrogata da essi, e si Abramo come Lot imbandirono loro la tauola, e l'vltimo tentò di liberargli dall'infulto de'violenti . Grida ad alta voce Agostino : Vt ali-Lib.1. quibus signis appareret eos divinitus missos, in Gé. QVI TAMEN HOMINES CREDEREN-To.92 TVR. Ohimè, doue compaiono prerogatiue di forme incorporee e segnali di anime. imprigionate da carne, sul principio siamo creduti Serafini, e come à tali ci s'inchinano i Sourani della terra: indi, scopertasi in noi affettione volgare e stima plebea, ci fpregiano come huomini, e ci guadagnano con dimostranze o di piaceri o di vantaggi. Discorsero gli Angioli nelle due Case degl' interessi di este, e quantunque prosetassero auuenimenti incredibili, tuttauolta la veneratione tralignò in amicitia, e'l culto finì in cene. Tale obbrobrio si rinouerà in noi,

se troppo accomodandoci a'Mondani, con. approuare i loso dettami, e con impiegarci à

fauore de'loro appetiti, non gli solleueremo alle nostre intelligenze, e non gli trasustanzieremo nelta pietà de' nostri sospiri. Ascoltiamo l'ammaestramento di S. Agostino, che:, preueduto il pericolo di tanta... ignominia, così diffe a'Banditori de'configli euangelici. Vult te Mundus absorbere? TV ABSORBE MVNDVM; trayce illum incorpus tuum . Quod Petro dictum est, Macta on manduca, OCCIDE IN EIS, QVOD SVNT, FAC EOS, QVOD TV ES. Vengono da noi, per impiastrarci la testa. de'negotij che disegnano, degli onori che . sperano, de'maritaggi che procurano, degli addobbi che procacciano, della casa che innalzano di Si partano da noi illuminati, nella fugacità delle onoranze, nella ventofità de'titoli, nella vicinanza del sepolero, nel merito de'Santi, peruenuti al diadema, coll'orrore alla gloria e con la dispensatione del parrimonio. Si che il Vischio, che impediua loro il volo a' monti deli'Eternità, in man nostra diuenga Balsamo i che gli preserui dalla corruttione de capricci. quanto inuidiati da popolani di Babilonia, tanto efecrati da'Sacerdoti di Gerusalemme. Vult te mundus absorbere? Tu absorbe mun-4977

In Pf. 134. To:12. fac cos, quod tu es;

Qui scoppio per affanno, temendo grandemente, che, nel grosso numero de'veri Figliuoli d'Ignatio, non fi appiatti qualche Figliastro, così diuerso dali zelo comune e dall'integrità vniuersale, impetrateci dal Santo e coneeduteci da Dio, che's quando di lui si verificasse l'oracolo proferito da Agostino, Facees, quod tu es, in. luogo di migliorare chi feco tratta, non. lo rendesse più imperfetto che non fù. Fac eos, qued tu es ? Anzi Iddio guardi i Cristiani di buona volontà, dal mutarsi in chi loro fomministra voglie di secolo e conquiste di fasto . Ohime, son pur necessitato à dirlo: talora Anime coperte di abito fanto fono i mantici dell'altrui incendio, fuggerendo a'congiunti feco di fangue, altura. di parentadi, accrescimento di facultà, chiarore di titoli, e compere enormi di Magifirati, troppo lontani dalle loro culle. Voglia il ( ielo, che, anche fra Religiofi, non. viua taluolta; chi stimoli ad ananzamenti di superbia quegl'infelici, che ad essi confidano o'i purgamento dell'anima o l'elettione dello stato, Dunque, mentre i Suc-

### SERIO DE PROSSIMI. 191

cessori degli Apostoli, quali sono tutti gli-Alunni d'Ignatio e tutti gli Allieui de'facri Ordini, debbono tramutare nella loro ymiltà e nella rinunzia fatta di quanto il Mondo ostenta a' Cittadini della mistica Gerosolima, si trouerà, o frà noi o frà gli altri, chi rifuegli in essi sete di oro e same di fumo? Questo, per auuentura, è quel, che Agostino dicena ad ognun di noi : OCCI-DE IN EIS, QVOD SVNT, fac eos, quod tu es? Deho fi alzi il coltello apostolico, c fi tronchi in ogni Cristiano qualsisia cupidigia, o di grandezza contraria alla Croce, o di auaritia opposta alla nudità del Presepio. In tal brama di celestiali troncamenti, e. colla spada in pugno della parola di Dio, passo à riconoscere gli androni delle nostre porte. Il concorso è quiui frequentissimo di Grandi di Nobili e d'ogni sorte di gente: ma non so, se'l profitto sempremai contrappesi alla frequenza. Non vorrei, che Agostino trasserisse à gli anditi delle nostre Case l'acerbo rinfacciamento, con cui feri la moltitudine che assediaua Cristo, mentre correua, à risanare la morta Figliuola di Iairo . Firtocco il Saluatore dalla fedeltà di Donna inferma, e subitamente riuolto esclamò:

Marc. mo: Quis tetigit westimenta mea? Risposero al diuino Maestro attoniti i Discepoli : Signore, la calca vi opprime, e voi cercate, qual sia la mano, che vi tocca? Non vno, ma innumerabili fono, che quasi vi affogano. No, ripiglia il Messia: frà tanti, che mi vrtano, vna fola mi si auuicina per fede. Cognoscens virtutem, que exierat. Qui gri-Ser. 72 da Agostino : Corpus Christi MVLTI molede Re PREMVNT, PAVCI Salubriter TAN-Temp GVNT. Moltiffimi c'inquietano e ci distur-To. 43 bano, o dalla speculatione della Teologia, ò 139. dallo studio delle Scritture, o dalla meditatione della Trinità, o dalla visita degli Spedali , o dall'affistenza a' moribondi, o dal conforto che fogliamo recare a' prigioni, trattenendoci l'ore in lunghi discorsi nelle stanze delle nostre porte. Multi, multi moleste premunt. Impallidisco e trangoscio, se la rarità di chi per noi si accende ad amar Dio, e à conculcare la vanità, mi costringes à proseguire la satira del Santo : PAVCI SALVBRITER TANGVNT . I ragionamenti cominciano full' alba, ricominciano nel mezzo giorno, e appena finiscono col tramontare del Sole. Se poi questi sieno

spirituali feruenti ed apostolici, il diranno

le lagrime, le confessioni, i pellegrinaggi, e le limofine di chi si parte da noi. Mi ricordo, come negli anni de'miei studi si osseruaua, che vn tal nostro Sacerdote passeggiaua in ogni giornata, per molte ore nelle logge dell'Università, e non mai di tanti, che seco discorreuano, vno o si ritirò à gli Eremi, o si nascose ne'Chiostri. Appena da'cicalecci di tanti anni scappò non sò chi alla Casa Romana di Probatione; il quale dappoi, licentiato da noi, troppo chiaramente palesò, qual fosse lo spirito di quelle otiose ciancerelle. Corpus Christi multi moleste pre-munt, PAVCI SALV BRITER TAN-GVNT. Gratie à Dio, che, nello stesso tempo, vn folo Sacerdote di quel Collegio inuiò à varie Religioni più di settecento Giouani, che in esse perseuerarono con infinita gloria e del nome di Cristo e del nostro. Multi moleste premunt, pauci salubriter tangunt .

E pure ogni nostra Porteria dourebbe riuscire a'Credenti come il sonte del Battesimo, in cui chi entra figliuolo d'ira,, n'esce adottato dalla gratia. Onde, come-S. Leone paragonò l'Acqua battesimale all'intatte viscere della Vergine, che conce-

N

pirono l'Agnello di Dio, distruggitore della colpa : così le sacre Vrne del battesimo si assomiglino alle Case e le Chiese religiose, giungendo in esse huomini carichi di carne e famelici d'interesse, per dipartirne mondi da qualunque lebbra o d'ingordigia o di senso. Vdiamo, come si descriua. da S.Leone la Fonte del nostro rinascimento. Omni homini renascenti Aqua baptismatis instar est V teri virginalis, codem Spiritu san-Eto replente Fontem, qui repleuit & Virginem, vet peccatum, quod ibi vacuauit facra CON-CEPTIO, bic mystica tollat ABLVTIO. Che se a' nostri purgamenti resisterà l'ostinatione de'maluagi, dappoiche hauremo, per qualche tempo, tentata l'espugnatione della loro iniquità, vbbidiamo à Cristo, che vieta il getto di Margherite a'denti de' Cinghiali e l' offerta de' santi Azzimi allo sbranamento de' Cani. Nolite dare sanctum canibus, neque mittatis Margaritas vestras ante porcos. Posciache, chi spiegasse à costoro misterij, esporrebbe i tesori della Diuinità a'risi de peruersi . Nam, qui arcana divulgat, imminuit Christi decorem . Così scrisse, e così praticò il gran Dottor della Chiesa S. Ambrosio; che nè pur tolleraua à sè presenti

Ser. 3. in Nat Dom. To.41

Matth 7.6.

Serin. 4. in... Pf. 118 To. 41 36.

gľ

gl' Imperadori del Mondo, qualora gli apprendeua inosseruanti de'precetti euangelici. Per tanto voltiamo le spalle à chi, ammonito da noi non lascia di voltarle à Dio. Tanto sia conuerfare con noi, quanto vomitare a'nostri piedi il veleno dell'ira e'l solfo dell'incontinenza. Basti, per accreditare trà buoni come feruoroso, il risapersi, o che frequenti i nostri Oratorij, o che domesticamente parli con noi. Mi souuengono, in tal proposito, le marauiglie, cagionate nel fecolo di Gio, Grisostomo, dal breue preconio, che Paolo fece a'Romani di Gaio. Salutat vas Caius hospes meus . Esclamauano Rom. inuerfo al Santo gli afcoltatori de' fuoi Co- 16. 23 mentarij, sopra quel Testo: Qual lode, apparire albergatore di Paolo? Tanta, che maggiore non può fingersi. Conciosiache l'Apostolo, quando, dopo poche giornate dell'alloggio, non si fosse accorto di eccessiuo miglioramento nel ricevitore, sarebbe fuggito da lui, come si fuggirebbe dalla. spelonca d'vn Ciclopo, o dalla cauerna d'vn Homi Basilisco. NISI enim DIGNVS VIRTVTE vit. in PAVLI FVISSET, apud eum vique ille minime fuiffet hospitatus. Però, mentre l'in- To:43 titola suo Ricettatore, dichiara parimente 199.

ep. ad Rom.

la sublimità della virtù di lui, e l'incomparabile messe, che, sotto que tetti, raccoglicua di penitenza e di seruore. Salutat vos Caius, HOSPES MEVS. Se altrettanto non fi crederà di noi, saremo lacerati, o come infingardi, o come lufinghieri, o come otiofi nelle conuersationi co' mondani. E certamente, era lo stesso, e ne'primi tempi della forgente Compagnia e ne' nostri, viuere con grido di Cristiano perfetto, e conse gnare à noi i segreti del cuore, e accettarciper maestri di spirito. Per ciò, coll'affetto che posso maggiore, scongiuro ogni nostro Operatore, à non permettere, che si appanni sì venerata luce di Sacra stima. Comparisca così matura la sollecitudine in noi di faluar anime, che o si compungano a nostri sermoni, o, quando non escano da pantani delle loro fozzure, fi chiuda loro in faccia la porta, e si dica loro sul viso ciò, che Cristo disse alle Vergini stolte e a' falsi publicatori del fuo Vangelo: Nefcio vos: Di-

Matth feedite à me omnes Operary iniquitatis. In si ge-25:12 nerofo allontanamento degli Empij, non cor-. Luc. retti da'nostri colloquij, la Chiesa ci spaccera 13.27 · Veri zelatori dell'onore di Cristo, e implaca-bili atuersatij della sceleraggine ostinata.

### SERIO CO' PROSSIMI. 197

Qui mi s'interrompe lo sdegno da chi domanda, se disconuenga, o pure fe. conuenga, addomesticarsi co' Grandi. Delira per aftio e infuria per inuidia, chi si offende, qualora i Sacerdoti apostolici entrano in palazzi famoli, e son richiesti di configlio da Persone di alto maneggio. Sarebbe detestabile e marcia ambitione, se i Ministri di Dio, sdegnando di procurar la salute del volgo, vnicamente si accostassero à gli addobbati da felpa e à gl'incoronati da gioie. All'incontro aquando i pouerelli fi accolgano, e amorofamente o fi consolino negli affanni o si ripurghino da peccati, si può con merito falire alle Torri de'Nobili, e si dee comunicare la sapienza. guadagnata à chi gouerna Prouincie è à chi interuiene ne'Senati . In ciò fù nostro Esemplare l'Apostolo delle Genti, ora salmeggiante con Aquila e Priscilla tessitori di padiglioni, e ora filosofando con Sergio Paolo Proconsolo dell' Asia. Vero è sirquesto leggersi canonizzato ne'martirologij del Cristianesimo, esi quegli inuocarsi come Santi da chi adora la Croce. Purche non fia o vanità o millanteria , l'assister noi a Senatori delle Republiche, a' Primati delle Reg-- 178 F

gie,

gie, a Tribuni delle schiere, e a Padroni di grandi Città, è impresa lodeuole le praticata da'Legislatori della Chiefa, trattar con essi . Ognun sà, quanto il tanto ripetuto Principe degli Apostoli Paolo si vniste a' primi Baroni di Cesare. Mà tutti li dispose all" classissima offernanza de'configli cristiani , e tutti gli animo alla sofferenza di stentati martirij. Salutant vos omnes SANCTI, 4. 22. maxime autem, QVI DE CÆSARIS DO MO SVNT .. Quando con tale aggrandimento di palme si ragioni co'Gouernanti c con gli Adorati, non folamente non è biasimeuole l'introdursi nella loro domestichezza', mà con più lode si addottrinano gl'illustri, che gli abbietti. La ragione di cio, fir fauiamente assegnata da Plutarco, ferittore pagano . Così egli discorre in tal foggetto. Quando da noi Filosofi si ammae-Ari o vn bifolco od vn trafficante, la bontà trasfufa in essi ristagna nel loro animi; fenza produr frutto, faluò nell'affamata & poca famigliuola che gli attornia. All'incontro, fe , per nostra industria, fi domano ne Principi le passioni, e se le virtù si coltiuano nella mente, o d'vn Dittatore di Roma, o di vn Generale d'Eferciti, è immensa

199

l'vtilità, che ne deriua a'Popoli, pendenti dall'arbitrio de Riformati. Da vn Rè buono si migliorano interi Reami, e da vn Consolo regolato si trasmette à rutto il corpo dell'Imperio rettitudine di giudicij, e abborrimento à rapine. Si Philosophia ratio in hominem priuatum inciderit, NIHIL TRASFVN-DIT IN ALIOS, sed parta in vno maressit. Verum si Principem, aut in negotijs versantem, attigerit, atque hunc expleuerit honestate, PER VNVM PRODEST COMPLVRIBVS.

pibus Philoiophū debere dif. put. Tom. 110.

Ctm

Princi

E, di vero , così prodigiosa diverrebbe l' vtilità de' nostri abboccamenti co'
Grandi, se, trattando con essi, adoperassimo le nostre armi, e ci contentassimo di essere Sacerdoti, e non politici, religiosi, enon ambitiosi, servi di Cristo, e non ischiaui degli huomini. Oue vsassimo la verecondia, la pouertà, la diuotione, la virtù negli Alberghi dorati, che adoperiamo tra'nostri muri, indubitatamente trionseremmo di
chi, con asorismi o di poca sede o di souerchia alterigia, impugna l' Arca del Testamento. Tali dimostriamoci nella medizatione delle Scritture, ne'ragionamenti della
l'eternità, nell'esercitio delle pentenze, nel-

N

l'o-

200

-31

l'odio à gli onori, nell'affetto alle pene, nel zelo dell'anime, dentro le sale de'Dominanti,e in ogni stanza di Caualiere, indi dichiaratemi mentitore, fe, alle nostre voci, tutto l'Vniverso non detesta le colpe, e non s'innamora dell'innocenza. Gosì operò Dauid; di paffore diuenuto guerriere, e dall'eremo passato al campo. Per abbattere il Filisteo bestemmiatore, su vestito il semplice Garzoncello di corazze e di elmi reali, con astringerlo ad impugnare la lancia e ad imbracciare lo scudo. Tentò l'armato di muouersi fra' lampi di tanto acciaio indorato, mà, conoscendosi e immobile a'passi e inabile al conflitto, suestissi dell'armadura, e ripigliò sì preghiere come frombole, da lui viate nel diserto, mentre abbatteua Leoni. Andò incontro all'Incirconcifo, non millantando brauura, mà inuocando il nome di Dio; non dispregiandolo come inabile à vittorie, mà sgridandolo come oltraggiatore del Santuario; non prefiggendosi archi di gloria, mà defiderando, che il Dio d'Ifraele fi conoscesse dagl'Infedeli. E perche l'accorto Combattitore non volle differentiarsi nelle zusse de'quartieri agguerriti, da quel ch'egli fù nella custodia degli armenti en-

# DESIDERI PATIMENTI. 201

tro le selue della foresta, atterrò il Filisteo; scompigliò i nemici, e glorificò, nelle Prouincie degli auuersarij, l' onnipotenza del Greatore. Ego venio ad te IN NOMINE DOMINI: vt sciat omnis terra; quia est Deus in Ifrael . Tulitque vnum lapidem , & funda iecit. Praualuitque Dauid aduersum Philisteum IN FVNDA ET LAPIDE. Petra autem, scriffe l'Apostolo, erat Christus . Questa è la formà, con cui i Decurioni di Cri-Ro, lungamente esercitati nella militia delle Case penitenti, debelleranno Satana, es conuertiranno i superbi, se in ogni luogo, e in ogni occasione, ricordeuoli della fedeltà giurata à Dio, non varieranno sestesfi, e così viueranno o adoperati nelle Reggie o sublimati à Sedie gloriose, come son viunti ne' Chiostri . Dicano, come disse Dauid, prouocato à fogge di combattere disserenti dalle primiere, NON VSVM HA-BEO. Così Tommaso di Villanoua, coronato di mitra e proueduto di entrate, ritenne nel Palazzo episcopale quella frugalità di vita, quella obblianza di parentado, quella mortificatione di sensi, e quella lunghezza d'orationi, che, per molti anni, professo fotto la regola d'Agostino. Così, per par-

1. Reg 17.50

1. Cor

202

lare de'nostri, Andrea Ouiedo, consecrato Patriarca dell' Etiopia, non tralignò mai nella sublimità di tanto titolo, dall'affettione al gloriofo obbrobrio del Saluatore, e feriffe à Pio V. Pontefice negl'ingommati ritagli del suo logoro Breuiario. Così, sù gli occhi nostri, Roberto Bellarmino, guernito di porpora, serbò nelle Cappelle pontificie vna modestia d'Angelo, ne' Consistori Vaticani vna maestà d'Apostolo, nelle publiche Congregationi vna libertà di Teologo, che nulla voleua, fuorche la Riforma de costumi e l'Euangelio propagato. Onde, tolto lo scarlatto, di cui fu coperto con violenza. di precetto, in ogni altra cosa conseruò sì fortemente la mortificatione religiofa, che in esto non si distingueua il Principato che tolleraua dalla Religiosità che manteneua. Sempre appaia, in quale seuola siamo alle-uati, eda quali Croci di vmiltà di sempli-cità e di patienza ci habbia schiodati l'imperio di chi cifà sedere co'Gloriosi della Chiefa, perche siamo in essa Idee a'Cleri e di pietà e di spirito. Però, imitatori di Dauid, così operiamo nell' armate bellicofe, come viuemmo negli ouili innocenti; e, frà gli strepiti-de'Magistrati temuti, e trà gli fplen-

#### SERIO CO' PROSSIMI. 203

fplendori delle Raunanze maestose, vsiamo armi di santità e voci da Santo. VENIO AD TE IN NOMINE DOMINI, vi sciat

omnis terra, quia est Deus in Ifrael .

Non men del Bellarmino custodirono i riti monacali quegli ammirati Religiosi, che seco conduste Gregorio Magno nel Palazzo Lateranense. Quiui vissero i beati Monaci col miracoloso Pontefice, così schifi delle doppiezze cortigiane, così alieni dall'ambitione de' Gradi, così contrarij alle delitie della Reggia, così folinghi nella calca dell'albergo, così vniti con Dio nella. lontananza dal Monasterio, così attenti all' osseruanza de' proprij vsi nella confusione degli abusi secolari, che nel comparire frà essi l'assanato Comandante, rinasceua al Cielo, e sperimentava ardori di Paradiso fra'ghiacei della Fabbrica incantata. Confessa l'adorato Vicario di Cristo, che, dopo lo sbrigamento degli affari publici, dopo l'vdienza de'regij Ambasciatori, dopo l'Adunanze cardinalitie, dopo la soscrittione fu'diplomi apostolici, ritornaua alle sue Camere così suenuto di spirito, che ferito à morte dal coltello di occupationi importunamente strepitose, fi rouesciaua, quasi defun-

funto, frà le braccia de' suoi amati compagni. Appena con questi leggeua poche pagine di lacri Volumi, e conferiua con essi dimesticamente i sensi dell'ascoltata lettione, che si sentiua ritornare nella mente l'Eternità, e riscaldarsi l'anima con aliti di efficace compuntione : onde , quasi risuscitato à vita migliore, rigodena nelle parole de'veri serui di Dio gli smarriti feruori del Chiestro perduto . Gridaua estatico per giubilo, dopo non lunga conversatione co' Monaci: ora parmi di viuere, e se ad essi entrai Lazzaro e vicerofo e quatriduano, da esh esco Gregorio, qual fui, quando fui seruo di Cristo, e qual debbo essere Luogotenente di Dio. Vdiamo il racconto del fatto, de Lui riferito à Leandro, Archuescouo di Siuiglia . Narra egli l'esemplare perseuer inza de' diuoti Cocollati: indi afferma, quanto profittasse nella loro presenza . Vi EORVM SEMPER EXEMPLO ad orationis placidum littus, quass anchora fune restringerer, cum eausarum sacularium incessabili impulsu flu-fluarem. AD ILLORVM QVIPPE CON-SORTIVM, velut ad tutifimi portus finum,

Leadr epil. Expof in lob To.33

Ad

2. post terreni actus volumina fluctusque fugie-

bam : & licet illud me ministerium ex mona-

# SERIO CO' PROSSIMI. 205

sterio abstractum, à pristina quietis vita mucrone sue occupationis EXTINXERAT, inter eos tamen, per studiosa lectionis alloquium, quotidiana me affiratio compunctionis ANIMABAT. Dio eterno! Quanto immensa fù quella virtù, che potè dare sì gran vigore à Papa inestimabilmente e dotto e buono! onde per lei gli paresse di pasfare da morte à vita, e di risorgere dal sepolcro di lagrimosa tepidità all'altare de'timiami, e al Sancta Sanctorum di contemplatione vguale alla Serafica. Oh in questi profondamente radicò la ricordanza de' diuini giudicij,metre imbeuuti di eterni terrori altro non proferiuano, che tuoni, basteuoli ad atterrare ogni macchina di fasto e ogni altura. di comando nel supremo Reggitore di tutto quel Mondo, che riconosceua Cristo per Dio. Tanto seguirà in ognun di Noi, se alle fiamme della dottrina e a'cingoli della. penitenza aggiungeremo vna inuariabile rimembranza di Dio, che non perdona à chi traligna, e che incorona chi ben viue, Dunque a' chiarori del Ministerio Apostolico fi aggiungano gli spauenti dell' vltimo Sindacato, che decreta o eterni incendij o sempiterni diademi. Et vos similes hominibus

CX-

### 206 ZELO D'ANIME,

expectantibus Dominum suum. Se tali saremo, il Mondo ci vdirà, e noi, co' conuertiti da noi, formeremo il regno di Dio, in Terra per compunzione, in Ciclo per beatitudine. Così sia.



# SERMONE VI. nella Vigilia di S. IGNATIO.

Sint lumbi vestri præcincti, & lucernæ ardentes in manibus vestris. Luc. 12.

IL ZELO DELLE ANIME sia co' Secolari e serio e maestoso, pieno di Dio, e soprappieno di Eternità. Compunga chi seco conuersa, e santifichi chi prinatamente l'ascolta.. Ciò non mai otterremo co Prossimi, se, frà Noi, non ragioneremo di oggetti eterni nelle nostre Sale, sull'ore del Respiro. Tal maturità di trattamento co Mondani non esclude quella soanità enangelica, che suole attrargli alla nostra confidenza. Anzi quanto più ci proueranno e graui e santi, Senza nouelle, Senza Scherzi, senza delizie di complimenti e di conniuenze, canto più frequențe-

Emman y Charg

ranno le nostre Porterie, e più venoreranno le nostre voci. Ciò segui à S.Girolamo, à S. Bernardo, a nostri dieci Padri, come pur ora segue à tanti de Nostri, e a nostri Missionary d'Europa , tutti seryssimi nel conuerfare e nello scriuere, e tutti adoperati da' Grandi e cari a' Mi-

nimi -

Spoli l'anno passato, in somigliante occorrenza, la stretta obbligatione, che hà ogni Figliuolo del Santo Padre, d'illuminare co'raggi della dottrina e di com-

pungere con gli esempij della penitenza, chiunque seco tratta e conuersa. Ammirammo, negli vltimi periodi del Ragiona-mento, quella fantificata Colonia di Monaci penitenti, che S. Gregorio trasferì dal monasterio di Monte Celio al Palazzo pontificio del Laterano. Confessa il gran Papa, che, vícendo sempre dalla Sala regia de publici affari o tramortito alla pietà o morto alla quiete per l'ingombro delle faccende, non sì tosto

met-

metteua il piede alle ritirate stanze de' suoi Religiosi, che, a'primi discorsi delle loro inferuorate parole, ripigliaua il calore vitale della diuotione. Siche il pio Pontefice, alzatosi dalla bara dell'incorsa tepidità, si sentiua subitamente rauujuato à feruorosi desiderij, e di ben reggere la greggia di Cristo, e di contemplare con più fede gl'imperscrutabili attributi del suo Dio . Se à quell' Appartamento di celestiali sermoni, basteuoli à risuscitare defunti, non si conformano le nostre Porterie, non sono esse nè Alberghi della Compagnia, nè Portici o Camere di S.Ignatio. Accioche sieno riconosciute per sue dal nostro B. Legislatore, è necessario, che, frà gli abboccamenti de' Padri co'Mondani, fi adempia l'oracolo di Dauid, registrato nel Salmo centesimoter-20 : Ascendunt Montes , & descendunt Campi . Pial. Chi entra nelle nostre porte Appenino, o 103. altiero per fasto, o alpestre per ingordigia., o pien di mostri, feroci per vendette e intemperanti per licenze, subitamente conuertito alle nostre voci, si appiani in campagna felice, fiorita per onestà e feconda. di soccorsi dati a' bisognosi. In somma, chi vien da noi con la fronte solleuata con-

Lib. Pf. 96.

tra del Cielo, con le mani rapaci di prede, co'piedi tinti di sangue, col cuore insetto di pece, da noi si parta, à capo chino sotto l'accettato giogo della disciplina cristiana, col pugno aperto à cotidiane limosine, senza brutture d'incontinenza, non più rupeabitata da fiere, e già orto chiuso fecondato da droghe. Afcendunt Montes, & descendunt Campi. La Chiosa non è mia : sù di Gregorio Papa, che applicò la selicità della trassiguratione prosetica a'Cleri esemplari del suo comando. Qui Montes ascendunt per sumorem potentia, Campi descendunt, plani videlicet facti per cognitionem culpa. Montes sicut cera fluxerunt à facie Domini. Se poi, à di nostri, seguano ne nostri Androni tanto lodate metamorfosi di peruersi in ottimi, il giudichi chi li frequenta. Trangoscerei, se chi passeggia quini diuenisse di colle alpe, o troppo compatito ne'diletti, o troppo animato à gli onori, o parcamente rimosso dalla tenacità. Nò, nò, guardi il Padre Eterno la Compagnia del suo Figliuolo Giesù dall' obbrobrio di sì detestato demerito. Spero, che anche da'nostri archi-traui si potrà sospendere l'allegato precopio : Ascendunt Montes, & descendunt Campi .

To.33 581.

Il che non auuerrà giammai, se alla Conuersatione co' prossimi non ci disporremo con santità di domestiche Conuersationi frà noi. Se nelle nostre Sale seriamente ragioneremo di Dio, e ci esorteremo l'vn l'altro alla conquista della Perfettione religiose, auuezzi à ben parlare, compungeremo chiunque verrà da noi o per configlio o per aiuto . Questo sarà l'vnico punto dell' odierno Discorso; in cui riconosceremo, riuscire non solamente malageuole, mà moralmente impossibile, che, chi in Casa inutilmente conuersa ne'priuati respiri delle due ore del filentio dispensato, possa purgare da vitij, chi à lui si accosta, o con amorosità di considente, o per doglie di malfattore.

Santamente discorre co' figliastri di Babilonia, per tramutargli in figliuoli di Sion, chi, tra'Serui di Dio priuatamente ragiona del Cielo. Si astenne Giuditta, sotto le tende gioiellate d'Oloferne, dalle reali delitie de'banchetti assirij, percioche, prima di cimentarsi al rigore della magnanima. astinenza ne' quartieri nemici, si era macerata con duri digiuni nell'abbondanza della sua Casa, IEIVNABAT omnibus diebus Judith vita sus, prater sabbatha, & neomenias, & fe- 8.6.

sta domus Ifrael. Tal Donna, nutrita di legumi e abbeuerata con acqua, potette facilmente dare la ripulsa a saporosi piatti del Comandante dell'armi. Cui respondit Iudith, & dixit: NON POTERO MANDVCARE ex bis, qua mibi pracipis tribui. Ogni durezza d'impresa si ageuola à chi, con eser-citio vi si prepara: all'incontro qualssia. soauità d'operatione è insuperabile, se riesce improuisa. Ditemi: vi è attione più triuiale e più costumata, che ricoprire à robusto Contadino il capo con elmo leggie-ro, e guernire il petto con corsaletto di sottilissimo lauoro? Quanto, per lo contrario, diuiene impraticabile il conflitto con vn Gigante à chi non mai hà veduta battaglia. e scaricata saetta! Tuttauia Dauid, coperto col morione e vestito con la corazza del Rè Saule, acciaio di tempera esquisita es incredibilmente maneggeuole, ne pur diede vn passo, sotto l'imbarazzo del guerni-mento militare. La quale immobilità nonderiuò per la grauezza del metallo, mà ben per la niuna esperienza, che il Garzone haueua dell'abborrita armadura . Non pof-1. Reg sum fic incedere, QVIA NON VSVM HA-17-39 BEO, & deposit ea. Costui, che non seppe

refi-

resistere al peso della celata, si offerse alla zussa con Golia. Diede egli la ragione di sì discreduta brauura. Non temo, dise, la smisurata mole del temuto Filisteo: peroche, nella Foresta, sbranai con le mie mani vn Leone spietato, e squarciai le fauci ad vn Orso furioso. Chi così si è insanguinato, nella Maremma e nel Bosco con la strage di bestiali assalitori, schernirà l'asfalto di chi incirconciso bestemmia il Dio degli eserciti. Nam & Leonem & Vrsum interfeci ego seruus tuus: erit igitur & Phili-steus hic incircumcisus, QVASI VNVS EX EIS. Quanto proferi, tanto operò, intrepido al conflitto e fortunato nella vittoria. Sì opportuna e sì forte à suo tempo comparisce la preparatione preceduta a' fatti, cinti da spine e inestricabili ne lacci.

Esclama per ciò Girolamo: prima scherme, e poi guerre: dapprima spade di marra, indi stocchi che feriscano à morte. Così ogni fauio Ammiraglio; prima di esporre l'Armata marittima a' constrasti nauali, lungamente l'esercita nel porto e ne'seni tranquilli, à sarpar l'ancore, à voltare le antenne, à gittar i rampini, ad inuessitire il Vascello nemico, à restar saldo nello

3 (co-

feotimento dell'onde, e à preuenire gli orrori delle prode attaccate con la maestria di
sinti combattimenti. Qui nauali pralio dimicaturi sunt, ANTE IN TRANQVILLO
MARI o in portu settunt gubernacula, uncor
10, 17 praparant, labente vessigio stare sirmiter consucceint, IN VERO CERTAMINE non perhorrescant. Per tanto, chi brama di persuadere a'solleticati dal diletto la viua apprensione della morte vicina, ne colorisca la
figura co' priuati colloquij entro le nostres
muraglie. Conciosiache, quando si spenda.

protestatione diuina, che dichiara voti di senno e molto più poueri di pietà coloro, che, in vece di alimentare l'affetto alla Croccon ragionamenti di penitenza e di timore, inghirlandano la mente con oggetti di risa e con vezzi di motti. Con sapientium vbi trissitia est, & cor stultorum VBI LÆTITIA.

Tanti scherzi di labbra e tanta sete di no-

l'ora della conceduta indulgenza, dopo il definare e dopo la cena, in vanità di parlate, non potrà l'Anima repentinamente accenderfi in vampe di Spirito santo co'secolari, trasferitifi alle nostre Case. A ciò si aggiunge, non douer'io dissimulare lo spauento della

ucl-

penuria di diuotione e di zelo, e formano oftacoli infuperabili alla conuerfione de' Popoli, vnico fine del nostro Istituto.

63 Ecome mai può vn'huomo, priuo di maturità e affetato di facetie, empire di terrori sopraumani i petti de'delinquenti: o come impronterà nelle loro guance i lam-pi dell'ira divina cot volto disciolto da'freni della grauità religiosa, e rasserenaro da. parlature più gioconde che sante, e da pensieri quanto fissi nelle praterie del giubilo mondano; tanto segregati dall'euaugeliche. tristezze del Caluario? Cor sapientium VBI TRISTITIA EST, cor stultorum voi latitia. Che se gl'indurati cuori de'peccatori resistono alle possenti impressioni degli Anacoreti coperti di cilitio, de' Monaci bagnati da lagrime, de'Missionarij infiammati da zelo : chi spererà , che la durezza di esti si spezzi alle voci di bocche senza sospiri, contaminate da rifa? Quanto stentano gli apostolici Banditori dell'Euangelio, passati dalla contemplatione dell'Inferno e del Cielo al diuulgamento degli eterni supplicif, ad: estrarre vna lagrima da centinaia di maluiuenti, che gli odono: nè bastano ad ammol-

lir-

lirgli in pianto, o le dinunzie de'gastighi, o la fantità dell'oratore, o la maestà dell'abito sacerdotale, o la diuotione del Tempio oue si parla: e Noi à piana terra, profanati da scherzi, compungeremo chi da noi ascolta documenti di vita emendata? Vdij, già sono anni, da bocca religiosa d'Huomo, per diuina misericordia, non di quest'abito, di Chiostro nondimeno molto rigorofo e molto fanto, ragionare in gran circolo, d'yn Duello allor'allora fucceduto, con sì poca disapprouatione del Caso scandaloso, che quasi lodò come Eroe chi morì, e come trionfante chi vecife. Dunque, oue Iddio apre l'Inferno a'Combattenti, e loro la Chiesa chiude la Sepoltura, può, chi è Sacerdote di Cristo, intitolare brauura il sacrilegio, e celebrare quasi Attione signorile, la temeraria ribellione dal Cielo e da' Pontefici; senza riflettere, ardere trà Diauoli lo Scannato, e reo delle stesse carnificine l'Abbattitore ? Dunque ciò, che i Rè dichiarano delitto infame destinato a' capestri, i Ministri dell'Altare e i Banditori dell'Euangelio glorificheranno co' titoli d' intrepidezza e di: Nobiltà? Or questi come compungeranno, Delinquenti, se profumano Scomunicati;

non detestano Colpeuoli, esclusi da Cimiteri e pesti da Carnefici? Ohimè, dal grano, ancorche mondo e libero dall'asprezza viltà della pula, forge la spiga vestita di paglie, armata di reste, necessitosa o di dure pertiche o di giumente ferrate, per lasciare nella tritura dell'aia l'immondezza, che la ricuopre. De grano purgato frumentum. 14 de çum palea nascitur, sine qua seminatur. Cosi verb. acutamente offeruò S. Agostino, e così speri- apostmétano i più feruenti Lauoratori delle Cam- To.26 pagne di Cristo. Quantunque escano dalla cella alle piazze e dagli altari alle porte, col pallore nella faccia e con gli occhi attoniti all'incertezza della falute, tuttauia. appena coll' incendio di voci efficaci dileguano le prime croste del ghiaccio inuecchiato; che sempre più indura nell'ostinatione de'maluagi. Conghietturate ora, fespauenterà chi ghigna, e se ferirà la colpacolla spada de'Profeti, chi và loro incontro, o con tirsi di nouellieri, o con ghirlande di poesie. AA

E da che mi è scappato di bocca il nome di Nouelle, tollerate, che io ssoghi co' miei figliuoli vn'insoffribile rammarico della mia Reggenza. Non sono nè sì

24-

218 austero ne si indiscreto ne si ingiusto, che io condanni ogni forrifo nelle nostre priuate conuerfationi, e che riproui, quando, alla sfuggita, si dà qualche ragguaglio di ciò, che passa nel Secolo, mentre il racconto non s'infanghi in attioni, o di leggerezze, o di scurrilità, o di abusi riprouati da'Santi, e puniti da Dio. Anche Paolo Eremita, dopo cent'anni di folitudine, chiese ad Antonio, chi regnasse in Roma, e qual fosse la conditione degli anni correnti. Così discorfero frà se quei due santi Vecchioni .: mà non così de'fuccessi terreni alcun di essi haurebbe parlato con quei Romitelli, che di fresco eran vsciti da'tumulti dell' Egitto al filentio delle grotte. Nè tampoco di somi-glianti accidenti si mostrò auido il moribondo Solitario, nelle prime ore dell'abboccamento coll'Ospite sopraggiunto. Dopo lunghi sermoni della vita perfetta, es dopo attenta meditatione de facri Vangeli, mentre si ristorauano col pane prodigioso, breuemente à Paolo si espose da Antonio la qualità de'Cesari regnatori, e la tranquilli-tà conceduta a'Fedeli estratti dalle catacom-

be. Permetto qualche notitia degli auuenimenti mondani; mà di materie graui, mà

de! Costantini convertiti e non delle Erodiadi incantate; mà della Fede accresciuta. e non della Intemperanza introdotta; mà de'Tempij fabbricati à Dio, e non de' Tornei istituiti al Sollazzo; e tutto ciò ad huomini di età matura e canuti di tempie, a' quali la tanta lettione di facri articoli, il tant'vio d'orare, e la fuga, tanti anni prima. presa dalla casa paterna, non lasciano pcricolo di crollo, nell'ascoltamento de' casi raccontati. Altramente auuiene, oue i Padri più grani della Religione discorrono delle stesse materie co'nostri Gionani, che, bambini nello spirito, non possono digerire sì groffa pastura di ragguagli strepitosi. Chi fù sì pazzo, che porgesse ad infanti, sciolti nuouamente da fasce, quei cibi robusti, che accrescono forze, e che dan vita a'Guerrieri del campo e a' Coltiuatori de' Seminati? Vn Gallaccio dell' America e vn Fagiano nostrale, che aumentano vigoria a' corpi cresciuti, strangolerebbono fanciullini slattati, che difficilmente concuocono la midolla di poco pane bollito nell'acqua. Non ogni argomento di materie esaminate conuiene ad ogni età: e la Narratione o di nozze o di guerre o di disfide o di giostre o

di pompe, e, per abbreuiarla, di tutte quelle miserie, che, riprouate da Santi e praticate da Mondani, empiono i fogli di auuenimenti curiofi e votano la fantafia d'immagini profitteuoli, ad Huomini profondamente radicati nelle virtù muouono affetti.o d'ira a'delinquenti,o di compassione à gli acciecati; negli Animi all'incontro traspiantati di nuouo in Terra santa cagionano, o pentimento della croce abbracciata, o inuidia. à chi gode gli applausi della gloria e i suoni del piacere. Sarebbe però esecrata imprudenza, comunicare à Religiofi, immaturi o di chiostro o di età, ciò che non è fallo, almeno pericoloso, se si trassondes ad orecchie incallite per vecchiaia e fantificate da Bibbie. Nè questo è l'vnico sconcerto, che può temersi nella curiosità de' Respiri domestici, impoluerati da ciance. e lordati da nuoue. Mi spauentano gli auanzamenti, che fa in molti l'intrusa inutilità de'racconti non feruorofi nelle nostre Sale. Dubito grandemente, che à tali Ragguagli non interuenga ciò, che accadde à gli Anelli. Il primo di essi si formò con piccolissima scheggia del Monte Caucaso, legata in ferro, e posta nel grosso dito della man.

manca . Primumque faxi fragmentum , scrisse Plinio, inclusum ferro ac digito circumdatum, HOC FVISSE ANNVLVM ET HOC GEMMAM. Indi si serrò in acciaio più lu- hist. stro qua che vetro risplendente. Si passò poi dall'argento all'oro, che racchiuse gemme fettentrionali di poco prezzo e fragili per natura. Finalmente si giunse à pietre dure, si nauigò l'oceano, si scauarono le montagne dell' India, e si fè mostra in cerchietti d'oro, figurato da smalto, di smeraldi e di carbonchi, con tanto eccesso di prezzo, che talora più valse vn'Anello, che vn. Podere. A'nostri giorni, sembra Anello plebeo. quel, che, in tutto il giro della fua circonferenza, non isfauilla con piccoli diamanti, per coronare con tanta ricchezza di gioie la smisurata Gemma, che, quasi Sole trà stelle, tutte le vince e tutte le eclissa. Comparate la moderna prodigalità d'interi patrimonij, portati dal penultimo dito dellamano destra con quel ferro arrugginito, che la prima volta incatenò la breccia del Mafso. Primumque saxi fragmentum inclusum. ferro ac digito circundatum, boc fuisse annulum & hoc gemmam. Quando fra'primi feruori, da'nostri Superiori si dissimulò nelle nostre

To.57

Luc. 8 10.

logge qualche periodo o di liuree o di cocchi o di caualcate o di conuiti, si vdi da! figliuoli d'Ignatio, quasi non l'vdissero, Vt videntes non videant, ET AVDIENTES NON INTELLIGANT. In alcuni fuccedette dipoi alla disapplicatione l'appetito di simili dicerie. Appresso piacque talmente, dirò così, l'arazzo di varie e secolari figure, che per costoro (iquali sempremai sono e pochi frà molti e freddi trà feruenti) riusciua dogliosa la ricreatione e greue il respiro, se, à pioggia dirotta, non diluuiauano ne'loro seni nouelle. Nè qui termina, in costoro, l'allagamento del fiume Caldeo. Narrano gli accidenti del Mondo con tal magnificenza di vocaboli, con tale inarcatura di ciglio, con tanta serietà di stima, come da Neemia si lessero à gl'Israelitì, rimessi in libertà, i Libri della Legge. Più, e peggio. Riflettono con sì acuti comenti sopra le scioccherie accadute, sopra i lussi descritti, e sopra gli ascoltati onori, che Iddio volesse, con agguaglianza di studio comentarfi le Pagine diuine da'primi Interpreti della Scrittura: e beato Pineda, più beato Ribera, e beatissimo Cornelio, se così attentamente hauessero distesi con la santità del-

delle loro erudite Penne i Comentarij laficiati a'posteri, sopra gli oracoli de'Proseti, sopra i treni di Iob, e sopra le isstruttioni di Paolo. Ah, si trascorre, da'Ciarlieri nella oziosità de'privati colloquij, assai più oltra, che non corse l'antichità ne'lauori delle anella. Troppo, troppo onoriamo le crapule de'banchettanti, gli scialacquamenti de' gloriosi, le alterigie de'superbi, le smaniede'combattenti, la quasi vsurpata divinità de

gl'Innalzati .

E quando mai quei radi, o quell'vno, che così auidamente ragiona in casa nostra delle follie e delle fellonie degli affascinati Figliuoli delle tenebre, potrà spegnere nel suo cuore o l'ambitione de'Magistrati, o la sete degli spassi è Sento strascinarmi dall'abborrimento à Ciancie, che tanto c'invischiano coll'ammiratione degli obbietti disprezzati da noi, che tanto c'inabilitano à santificare chi conuersa con noi, mi sento, dico, necessitato di esclamare col Tragico: Deh, perche non si alzano l'ossa. e non si apre il petto de'vani parlatori, per discoprire, qual sia la borra delle lor brame, e quale la meschinità obbrobriosa delle loro affettioni. Diceua colui:

Ob,

#### 224 ZELO D'ANIME

Senec. Io dirò: Oh, si pateant pettora ditum,
Trag. Io dirò: Oh, si pateant pettora ditum,
Quantos intus sublimis agit
To. 8. Portuna metus! Brutia, Goro
Pulsante Fretum, mitior V nda est.

Guai a' raffreddati nello spirito dell'Vmiltà e nella stima della Vocatione, se si aprisse l'amfiteatro delle loro voglie interiori. In. vece di schernire con apostolica generosità tutte le false alture del Secolo ingannato, e in cambio di dar baci amorofi al Presepio di Cristo, nato, per nostro ammaestramento, nelle sozzure della stalla, comparirebbono talora nel mezzo del cuore, l'inuidia a'grandi Nascimenti, l'appetito di Nome celebrato, la ridicolosa speranza di altezze fantastiche, l'abbietta adoratione di chi viue o più aggrandito o più adagiato di noi. Quantos intus sublimis agit Fortuna metus! Ohime, in alcuni petti, benche pochissimi, si disegnano, fi procurano, fi sospirano all'abbondanti Parentele maggioranze di Gradi, splendori di Nozze, filatterie di Toghe incenfate. S'inquietano alcuni Scioperoni, di non vedere nella Casa paterna quelle magnificenze, che con detestata stupidità scorgono nelle Cafe sublimi . Brutia Coro pulsante. Fre-

Fretum, mitier Vnda est. Meno talora penano gl'incatenati schiaui dell'ambitione, che, à viso scoperto, seguono con corso affannato le ombre o de'Seggi mondani o de' Sogli ecclesiastici, che non ispasima, chi,da Cristo liberato dalla seruitù degli elementi, dourebbe regnare frà le caste corone de' Figliuoli di Dio. Ah, parlature d'impreses terrene, quanto scomponete la calma di chi calca le beate orme dell'Agnello, suenato per la falute degli, huomini! Sì falsificate Figure niun vorrebbe o per sè o pe'suoi, se prima con voci ampollose non si fossero indorate nella mente le Larue della Pompa. abbiurata, non solamente sù la soglia del Chiostro, mà sù la fonte del Battesimo.

E se ciò per alcuni, o per taluno, non è, come tanto curiosamente si entra inpompose Guardarobe, si corre à Luoghi publici, non arrossendo di aggrandire con parole, indegne della Perfettione prosessata, la prodigalità delle liuree, la vanità delle apparenze, la vassità delle stalle, e la supribia delle Fabbriche. Altre erano la gloric degli antichi Romani dalle mostre di Roma nostrale. E nondimeno il viuo lume della, Fede rendeua a'primi Cristiani così sconce

le spoglie de Trionfanti, le corone de Regnatori, e le amenità degli Spettacoli, che niun di esti, o si aunicinaua alle Vie trionfali o o anche da lontano ragguardaua i tetti d'oro di Nerone, e gli Anfiteatri prodigiosi di Tito. At NOBIS, OMNI GLO-RLE ET DIGNITATIS ARDORE FRI-GENTIBUS, nulla est necessitas catus, nec vila magis res aliena; QVAM PVBLICA. Fidem fanctis vocibus pascimus, spem erigigimus, fiduciam figimus. Tanto in que'tempi era essere Cristiano, quanto dichiararsi esule perpetuo dalle Naumachie, da' Campidogli, e da Trionfi. Tal fuga da pregiatissime vaghezze e da delitie frequentate, nasceua dagli Euangelici periodi, co' quali nelle Catacombe i Fedeli generosi si animauano, à dispregiare tutto ciò, che il Paganesimo apprezzaua, e à volere quanto abborriua chi non credeua. Si sarebbe riputato portento d'infedeltà riauuta e di Fede rinnegata, se vn'Huomo vnto da sacramenti fi fosse pur affacciato alle feste a' giuochi e all'arene de Pagani. Nec VLLA MAGIS RES ALIENA, quam publica. E perche negli anni d'Agostino alquanto s'infreddo ne'Cattolici l'apostolico abborrimen-

Apolog.ad uerí. gent. To 68

279.

to alle glorie gentili, concorrendo qualche Credente alle scene de' Pantomimi e alle. zuffe de' Gladiatori, talmente si offesero glistessi Idolatri di curiosità, tanto impropria. a'seguaci d'vn Crocifisso, che molti adoratori degl'Idoli, noiati de'loro errori e fitibondi de'nostri dogmi, nel riconoscere mischiati trà sè discepoli della Fede entro gli strepiti delle loro solennità, si ostinarono negl'inganni, e si allontanarono dalla verità degli articoli, se non riceunti, almeno conveneratione esaminati. Eselamauano scandalezzati e sdegnosi: Miseri noi, se spezzauamo le Statue e se sfasciauamo i Teatri, in riuerenza della Trinità predicata dagli Ebrei circoncisi, mentre essi, al pari di noi, e sorridono a'nostri passatempi, e bagnati col battefimo non fuggono il fangue de' nostri conslitti . Vdiamo S. Agostino, rimproueratore dello scandalo dato, e cenfore amaro di chi attrauerfaua la conuerfione degl' Infedeli, Paganos colligi volumus Lapides estis in via : venire volentes OFFEN. Ser. 6. DVNT, ET REDEVNT, Dicunt enim in cordibus suis : quare nos relinquamus Deos, Dom. QVOS CHRISTIANI IPSI NOBISCVM To.26 COLVNT? Absit à me, inquis, vt ego Deos 9.

gen-

gentium colam. Noui, intelligo, credo. Quid facis de conscientia infirmi, quam percutis? Non basta dire, io veggo le vanità dell'Egitto, mà insieme le sprezzo. Entro nelle loro sale co' piedi, mà l'anima in niuna guisa vi entra. Ragiono delle loro genealogie, de'loro abiti, delle loro corti: mà se gli onoro co'labbri, di essi mi rido col cuore. Peroche essi odono ciò, che risuona dalla. bocca, e mirano quel che apparisce di fuora; il che tutto rassomigliando il vento della loro alterigia e la confusione delle loro chimere, non ofano o di lasciare o di abborrire ciò, che scuoprono rimirarsi e ammirarsi dagli Allieui de'Chiostri. Voglio che non apprezziate le pompe, che vedere, e i palazzi, a' quali falite. Mà chi vi falua dalla strage, fatta delle anime, che vi stimano amatori di ciò, che non biasimate, e bramosi di ciò, oue correte ? QVID FACIS DE CON-SCIENTIA INFIRMI, quam percutis? Sono senza numero i Secolari, che,

Sono senza numero i Secolari, che, o chiusi nelle Certose o ritirati a' Boschi, vestirebbono sacco e salmeggerebbono la notte, se dalla tiepidezza de Religiosi non si sosse loro ossuscata la luce dell'Eternità, e renduta men pericolosa la dimora nelle piaz-

ze e ne'giardini di Babilonia. Dissero frà sestessi: Quare nos RELINQVAMVS DEOS, quos Christiani ipsi nobiscum colunt? Ah, se taluolta, o il comandamento de'Grandi, o la necesfità degli affari, o l'efercitio de' nostri Ministerij ci trascina negli alberghi della vanità o nelle verdure del piacere, costretti, à stanziare in camere abbellite, à cenare in. mense delicate, à sedere in galerie magnisiche, si accorga l'Ospite, non piacere alla nostra mente ciò, che si tollera dal nostro sembiante. Credano, inghiottirsi da noi i loro sapori con nausea de nostri spiriti. Si auueggano, preferirsi alla maestà de'loro tappeti la nudità de'nostri pauimenti. Sospettino, per non mortificargli, slanciar noi vn guardo alle loro pitture, a' loro ferigni, e alle loro gioie, da noi piante, come rec di tutti quei miseri, che col prezzo di esse vscirebbono dalla cattinità de'barbari, o dagli ergastoli de'creditori. Si rinuoui in noi quel credito, che alla serietà di Giob haueuano, i Terrazzani del paese e i Nobili della Prouincia. Era indicibile la serietà del diuino Personaggio, sempremai attento a successi della vita futura, e sempre timoroso negli agguati della presente. Di quà eral,

3 che

che quando l'Huomo di Dio, per solleuare gli affanni de'sudditi, o per ricreare le fatiche de' Magistrati, alquanto togliena l'austerità dal ciglio, lo stupore dagli occhi, la seuerità dalla fronte, aprendo con amoroso forriso le labbra a'riguardanti, non gli credeuano, el'vno all'altro protestaua, la giocondità del Barone effere vn'Arco baleno senza fondo di tela e senza verità di colori. Ride il nostro Principe, mà non da senno? Si abbassa a' nostri bisogni, per dichiararsi piaceuole, e non perche senta o giubilo nelle viscere o serenità nell'anima. Si quando ridebam ad eos, NON CREDEBANT, 6 lux vultus mei non cadebat in terram. Di noi pure ogni Mondano pronunzij, essere parto di religiosa compassione l'assistenza a loro conuiti, il riposo nelle loro piume, il passeggio fra'loro drappi, l'ascoltamento delle loro finfonie. Ognun dica: Questi Serui di Cristo, per non precipitarci nel baratro della disperatione, non lacerano i nostri velluti, non rompono i nostri cristalli, non vrtano co calci le nostre credenze de fingono di gradire i follazzi, che fopportano con angoscia. Si quando ridebam ad eos; non credebant. In fomma, si viua con tal

29.24

Iob

forma di euangelica maturità, che in Noi anche il Riso sia terrore, sia rimprouero, c sia scuola a'sedutti Idolatri delle insidie secolari.

Esclama forse più d'vno, e, indistruggimento delle mie dottrine, giura, disconuenire tal serietà di portamenti à chi ammaestra Nationi . Così viua fiso ne'diuini giudicij e spauentato di pupille, chi viue Romito nelle Selue. A noi, Maestri de' popoli, chi si accosterebbe nelle Scuole o nelle Chiese; se, priui di vmanità, comparissimo alle Genti Scheletri di tristezza, e non Angeli di festa? Se non ci addomestichiamo a'prossimi con facetie con noiuelle e con risi, ci sfuggiranno quasi Satiri boscherecei e quasi Statue senza moto. Primieramente chieggo, se a' nostri primi dieci Padri e a'primieri Allieui di essi abbondassero le ciarle le fauole i cachinni; che protestate necessarij à chi converte mondani, e à chi negotia con Caualieri & con Signori. Quanta fù la grauità di tutti esti, ne'gesti , ne'moti , nelle voci , ne'volti; e negli scritti! E pure fecero à gara le Republiche, i Principi, i Rè, e i Papi, per hauerne vn paio: e non poteua quel piccolo

Greg-

Gregge d'Operatori euangelici resistere alla calca, che gli ascoltaua ne'Tempij, che loro si buttaua a'piedi ne'Confessionali, che gli voleua nelle nostre porte Guide e Pasto-ri de 'proprij moti. Disse per ciò, à nostro rimprouero, vn Religioso di antica Regola: Finche i Sacerdoti della Compagnia, e da' Pergami ed in priuato, ragionarono di Dio, della Morte, e dell'Inferno, Apostoli di vita e di lingua, le loro Chiese erano piene, e le nostre disertate e vote. Ora, che meno seueramente alcuni di essi discorrono sì ne'Tempij come nelle Case, fioriti nelle Prediche, acuti, eleganti quanto Noi, respiriamo dalla tanto sensibile Eclissi, che à Noi cagionaua l' vniuersale Feruore de' Padri nell'istruire e nel parlare. Questo è il frutto della Serietà raddolcita, quantunque in pochi; e quà parano le apprensioni di chi afferma con euidente bugia, sbigottirsi alla troppa maturità de'Religiosi i Mondani. Chi mai dirà, che Bernardo Abate di Chiaraualle, sì dimagrato nella faccia, sì consumato ne'membri, sì squallido d'abito, pasciuto d'erbe, dissetato con acqua, logorato da catene, seuerissimo di stile e ne'sermoni e nelle lettere, fosse o sfuggito

come fiera, o abbandonato come tronco; sè lo chiamauano Diffinitore de' loro litigij i Presidenti del Settentrione, i Principi delle Gallie, i Concilij della Chiesa, i Pontefici del Cristianesimo? Non poteua l'ottimo Prelato, anche quando si seppelliua nella oscurità de'suoi Eremi, resistere alla moltitudine de' Comandanti e de' Cleri, che l'eleggeuano Arbitro delle controuersie, e Stella de'loro viaggi all' Eternità. Recitiamo i testi ameni e le cerimonie facete, con le quali egli scrisse al primo Cardinale di Roma e Vicecancelliere del Vicario di Cri-Ro. Haimerico Cardinali & Cancellario Ber- Pronardus Abbas : Domino viuere, & in Domino log.de mori . Tal'è il proemio de'complimenti, ver- dilig. so si sublimato Principe del Varicano. Da Deo. cui interrogato, à suggerirgli la maniera. To. 36 d'amar Dio, e insieme di penetrare molte notitie erudite degli archiuij ecclesiastici e delle librerie filosofiche, scopertamente negogli, potere ragionar seco di materie, che non fossero totalmente celestiali. Onde, trasmettendogli vn dotto Trattato della Carità verso il Creatore, ributta gli argomenti delle dottrine men sante, pregandolo, à procacciarsi Scrittori sfaccendati, non ri-Stret-

stretti da leggi monastiche, a' quali riuscirebbe, sodisfarlo nella pompa delle quistioni. AD ID SOLVM, quod de diligendo Deo quaritis, RESPONDEBO, quod ipfe dabit . Hec enim & Sapit duleiùs , & traftatur securius, & auditur vilius . RELIQVA DI-LIGENTIORIBVS RESERVATE. Se tal forma di rispondere a' primi Assessori della Corte Apostolica dinoti condescendenza à delitie di periodi e di parlate, il consideri, chi esamina e la libertà della ripulsa. nella otiofità di vane scienze, e la compuntione somministrata al Cardinale co'serafici sentimenti dell' opera, colma di sensi teologici. Quanta più gente correrebbe à noi, se, imitatori di Bernardo, ne' prinari abboccamenti co'secolari, dicessimo loro in faccia, quando da noi cercano o notitie di combattimenti, o contrapunti politici ne' successi civili : Ad id , quod de diligendo Deo quaritis, respondebo. Hos enim & tractatur securius, & auditur villius. Reliqua diligentioribus reservate. Gridiamo a' curiosi: 100 bramate comentarij, per ben promuouere o gli ardori della vostra cupidigia, o le alture della vostra superbia, salite à gli Areopaghi, e non entrate ne' Monasterii de Concio-

ciofiache a' Senarori, e non a'Religiofi, appartiene dar regole, per afferrare palij di gloria, e per rapire vliui di precedenza. Chi si è sposato con la Croce, arruota chiodi, perche si peni, e non indora palme, perche si vinca. Reliqua diligentioribus reservate : Nella stessa forma e scriueua e trattaua Girolamo co'Sommi Pontefici della Fede, a quali suggeriua, douer loro, di Pietro, non piacer meno la Croce che la Sedia, r Chiodi che le Chiaui, l'Apostolato che l'Imperio. Cost leggiamo nella Lettera, da Lui inuiata à Damaso Papa, non dimorante in Catacombe, mà succeduto à Costantino nelle Reggia del Laterano. Obtestor, vt, qui Apostolos bonore sequeris, sequeris o me-rito. Ità te alius senem cum Petro cingat. Da-Ditemi, pur ora, in ogni Provincia dell'Eu- mas. ropa, non corrono dietro a' nostri Missiona- To.17 rij e Popoli e Senatori e Principi e Capi cotonati di Mitra? Nella fola Spagna que' Teologi, che scesi dalle Cattedre delle più celebri Vniuerfità scorrono Villaggi e Monti con zelo si serio e totalmente Apostolico', non sono inuitati dagli Emporij tutti di quei famolissimi Regni, e dalla stessa Città reale residenza de'Monarchi, facendo à gara

250.

le Prouincie, chi prima può vdirgli, per deporre a'loro piedi la loro anima, e per riceuere dalle lor lingue la forma di faluarfi ? Or di che, sì esti, come gli altri nostri Operarij discorrono, fuorche de' sempiterni tor-

menti, e della vita vmana sì breue?

Betania, e banchettaua co'Farifei. Così fu, e così farebbe, fe tuttauia egli regnasse, e così farebbe, fe tuttauia egli regnasse, frà noi: nè io vieto a' miei figliuoli, l'interuenire talora à laute Mense, purche, seguendo Cristo all'apparato delle cene, lo seguano nella preda de' cuori, guadagnati à Dio trà le viuande de' banchetti. Accettò Giesù l'inuito di Simeone, non per desiderio di cibi saporiti, mà per voglia d'amare lagrime, se gli riusciua di spremerle, co'suoi sermoni dagli occhi del Banchettante. Miratelo, seriue Agostino, e lo scorgerete samelico dell'anima di chi l'alberga. Ipsum PASCENTEM ESVRIEBAT, ipsum manduare, insum manduare,

Hom. Ipsum PASCENTEM ESVRIEBAT, ipsum 23. ex emendare, ipsum manducare, ipsum in suum 50. sorpus trageere volebat. Però San Pietro Gri-To, 26 sologo à quegli Scribi, che lacerauano il 183.

Saluatore, perche mangiaua con Publicani, tura la gola, e stende il dito, assinche mutino la maledicenza in riuerenza; ristetten-

do,

do, non quali à lui venissero gli vsurai e i gabellieri, mà quali da lui fi partissero, co'resori distribuiti a' poueri, e col Santuario odoroso di vittime, offerite da'lagrimosi Alberganti . Peccatores recipit , & manducat Luc. cum illis. Grida il Santo. Recipit peccatores Deus ; sed Deus PECCATORES ESSE NON SINIT, QVOS RECEPIT . Vnde Pharifaus, non quales venerunt, SED QVA-LES REDIBANT, videre debuit peccatores. Si tratti indifferentemente con tutti , e anche, talora, si ceni con essi. Tal permissione prescriue la ricordanza di Cristo conuitato. Si offerse il Messia à Zaccheo di definar feco; nella mattina della fua falita. ful Sicomoro : Definò in fua cafa; mà fi riguardi l'immenso contante, sparso a'bisognofi, in compensamento de'traffichi vietati. Ecce dimidium bonorum meorum , Domine , Luc. do pauperibus : & f quid aliquem defrau- 10. dani, reddo quadruplum. Questi eranó i racconti , questi i motti , e questi i risi , co' quali il Figliuolo di Dio si rendeua grato e amabile a figliuoli de gli huomini . Qual fu, in quel di, la divinità e della fronte e della lingua nel Verbo eterno, mentre fi cibaua, le a'lampi del suo aspetto talmente sbigot-

Serm. 168. To.36 186.

8. 10.

tì il Riccone, che aperse le casse, e dimezzò il patrimonio, per riconciliarsi con Dio? Appruouo ne' Ministri dell' Euangelio asfabilità di guance e grazia di voci, purche non si discompagni dalla gentilezza lo spauento. Non fu senza poppe la Chiesa primitiua. Tuttauia dalle mammelle di effa scaturi più fuoco, Tche latte, e si scaricarono da esse più saette che stille. VBERA MEA SICVT TVRRIS. Si conuerfi, mà si converta: si parli, ma si ammaestri: non manchino nelle vostre viti pampani di verdura, purche pendano, fotto l'ombra delle frondi, grappoli di vue nutritiue. Poppe es Torrioni; latte e lagrime; alimenti e paure; iridi e nuvole: quelle ricreino, e queste atterrino con folgori, e sforzino i tralignati,

Pindulgenza.

70 Ciò non si verificherà giammai in noi, se con lunghe meditationi, se con attenta lettione di scritture, se con amorofa, vnione de nostri sensi alle memorie de sunti, non ci empiremo il petto di Spirito santo: il qual poi trabocchi co suoi torrenti ne nostri labbri. Credere, di non contemplare gli assomi apostolici, e poter poi at-

à temere il Cielo, e à implorare co' gemiti

CIR

terrire peruersi, è vanità di chi sogna, ed è cecità di chi non intende Vangeli. Anche, ne'primi anni della Fede, molti Letterati greci, e Giudei conuertiti tentarono di scriuere la vità, e i dogmi di Cristo. Nondimeno à costoro cadeua la penna di pugno, e, formati pochi periodi della. Cronaca difegnata, si ritirauano dall'impresa, abbandonati dall' interno vigore, che bisogna, per descriuere, con veneratione sopraumana, la Stalla del Bambino, la fuga di Lui in Egitto, la scelta di Apostoli pescatori, l'infame crocifishone nel Caluario trà due Ladri. Poiche, mentre il cuore degli infreddati Cronisti non apprezzana l'obbrobrio della Croce, e il die. sonore del Presepio, non sapeua con magnificenza di parole rappresentare il Messia, giacente nello strame, compagno di plebe, e reo di patiboli . All'incontro Matteo Marco, Giouanni, e Luca, percioche stimauano i nascosi tesori dell'ymiltà cristiana senza veruno sforzo, narrarono a'posteri gli aunenimenti del Crocifisto. Quoniam qui- Inc. 1 dem multi conati funt ordinare narrationem. rerum, qua in nobis completa funt, scriffe S. Luca nel proemio della sua istoria. Que S.Am-

Samuel Caugh

Preem in Luc To-43

S.Ambrosio, insultando chi osa ragionar di Dio, fenza Dio nel cuore esclama: Ergo multos capisse, nec implesse. S. Lucas testatur. Vi vuole ripienezza di Eternità in chi vuole santificare peccatori .. Qua, ohi se infuderit, seguita à dire Ambrosio, rigare consueuit, pe non egeat, SED ADVNDET SCRIPTORIS INGENIVM. Non conatus est Marcus, non conatus est Ioannes, non Lucas, sed divino Spiritu VBERTATEM MINISTRANTE, fine vllo molimine CA-PTA COMPLEVERVNT. Accade à chi presume di discorrere feruorosamente nelle porterie, senza esfersi esercitato lungamente. nello studio di Volumi diuoti, come auuiene à Predicatori, priui e di vera scienza, e di feruorofa pietà. Compassano i miseri Sciocchini infelici descrittioni, di battaglie nauali, di giardini fioriti, di Cieli stellati, di palazzi maestosi, e subitamente, dietro al gelo di stolte dicerie, scongiurano l'vdienza con voci anneuate, à versare fiumi di fangue dal dorso pe'flagelli, torrenti di lagrime da gli occhi per dolore, es pioggie di cenere dal capo per odio alle colpe. E non s'auueggono i miserabili, che quanto più stimolano chi gli ascolta à lagri-

grimare, tanto più gli muouono ad ischernire l'abbomineuole freddura della fiamma fimulata; Costoro, tanto nel pergamo quanto à piana terra, etiandio che vibrino e profetie e minacce, graffiano, non feriscono, e così lasciano impeciati per brutture de'vitij, coloro che gli odono, come erano, quando con essi si abboccarono. Etiam cum aliquid agere videtur, PVNGIT, NON PERFORAT. Con tal'epigrafe mortificò il Principe de'Morali le perorationi d'vn Declamatore ventoso. Più amaramente sferzò egli vn tale Aterio famofissimo dicitore. che ragionaua di tutto, senza misura di decoro, senza osferuanza di precetti, e senza riguardo a'Senatori, che l'ascoltauano. Nam Quincti Haterij cursum, suis tempori-bus Oratoris celeberrimi, LONGE ABESSE ad Lu AB HOMINE SANO VOLO . Numquam cil. dubitauit, nunquam intermisst, semel incipie- To.29 bat, semel desinebat. Non pare à voi, che 178. lo Stoico descriua alcuni Religiosi, parlatori d'ogni materia? Discorrono, nello stesso tempo, delle macchine de'Prencipi, de'maritaggi publicati, degli onori promessi, de digiuni dell'Eremo, de'viaggi de' Missionarij, de gli vrli de' penitenti, delle risa de'

Lib. I. de benef. To.29 80.

mimi, de'suoni, delle danze, delle smanie degli ambitiofi, mescolando in vn ragionamento profanità di Secolo e fantità di Chio-Aro, Vangeli e romanzi, applausi alla superbia e stupori alla penitenza. Nunquam dubitauit, nunquam intermisit. Grida Seneca, non così parla chi è vero Romano, considerato, maturo, venerabile in ogni fentimento, non proferendo parola à cui manchi ò fima ò comento. ROMANVS SER-MO SE CIRCYMSPICIT, ET ÆSTIMAT, chi ò stima ò comento. ROMANVS SER-ET PRÆBET ÆSTIMANDVM. Chi è figliuolo del Beato Padre, al cui sepolero interpretiamo l'Euangelio di Luca, si rende riguardeuole in ogni voce della fua lingua . Se non discredita l'ambitione, non. parla: se non accredita il silentio l'oratione, la limofina, ammutolisce. Intende dal pallore, e dal pianto di chi l'ascolta, dalle confessioni e dalle limofine di chi gli assiste, se realmente consersi come legittimo parto del Santo Padre . Se circumspicit, o astimat, ET PRÆBET ÆSTIMAN-DVM . : Così erano tutte le Case della. Compagnia, e tutte le Chiese di essa. Appunto come a'Monasterij della Macedonia. e della Palestina niun s'accostana, saluo che

### PARLI DI DIO IN CASA. 243

che per abborrire la colpa e per confacrarsi alla virtù, necessitato à piangere dalle lagrime de' Monaci, e costretto à tremare nell'incertezza della falute, da'tanti tormenti, che soffriuano quei Solitarij, per saluarsi dall'inferno: così da noi veniuano gl'impauriti Mondani, per serrarsi l'Abisso con gli ordigni della bontà e del rammarico ! Vdiamo Gio, Grisostomo, narratore della compuntione. Bonum est ingredi domum luctus, quam domum rifus. Verè domus luctus Monasteria sunt, vbi cimis atque cilitium, vbi folitudo, VBI RISVS NVLLVS, NVLLVS NEGOCIORVM SÆCVLARIVM STRE-PITVS. In littore placido sedent, omnes ad quietem suam inuitantes, ac pertrahentes, neque naufragium pati sinentes cos, QVI SE INTVENTUR, non permittunt in tenebris degere ess, qui suas afficient sedes. Come, se così è, corre a' Teatri, chi frequenta i nostri Altari? come ascolta comedie, chi ode le nostre prediche? come legge poesie oscene, chi è discepolo delle nostre dottrine? come entra in case bestemmiate, chi passeggia ne'nostri portici ? come finalmente non è ritratto di temperanza, idea di giustitia, tempio di perfettione, chi, a'nostri

Ho. 14 ep. 1. in c.5. ad Ró. To.50

pic-

#### 244 AZELO D'ANIME

piedi, depone le sue colpe? Se chi solamente rimita i nostri Giouani, non è Santo, noi non siamo, nè Religiosi nè buoni. Ecco la diffinitione de veri Serui di Cristo: In littore sedent naufragium pati non sinentes eos, QVI SE INTVENTVR. Così sia, accioche in noi vina Ignatio, che rimitato santissicaua maluagi, e conuertiua infedeli.



SERMONE VII. detto a' Padri della Congregatione generale de' Procuratori nella Cafa Professa, sopra l'Euangelio corrente della Zizzania.

TICKECVINORE,

Sinite ytraque crescere. Matth. 13.

LE PERSECVTIONI, le Maledicenze, le Calunnie, e le Satire contro a'Sacri Ordini, sono argomento della loro perseueranzanella primiera Virtù. Poiche sì la Fede (ristiana, come le adorate Religioni di Benedetto di Domenico e di Francesco, nel colmo de'loro santi feruori, surono atrocissimamente impugnate da lingue, da penne, da bandi, e da ferro. Bensì dobbiamo, alla malignità e del Liuore e della

#### PERSECVTIONE.

Errore sottrarre la materia, coll'innocenza della V ua , e co lampi della Dottrina.

71

'Arrino de'Padri nostri Procuratori, da tutte le Prouincie dell' Europa e delle due Indie Occidentale e d'Oriente, in vn. tempo stesso mi hà intenerito il

cuore con giubili, e mi hà caricati gli occhi di pianto. L'Anima mia si è sentita soprassare da inesplicabile contentezza, ascolzando l' eccessive misericordie, che Iddio, da per tutto, via con gli Operarij della-Compagnia, nell'infegnamento delle Scienze, nel feruore delle Missioni, nella santità de Discorsi, nella Conuersione de peccatori, ne Libri che diuulgano à tanto profitto del Cristianesimo, negli Esempij che danno, in tanta confosione e di chi mal viue e di chi stortamente crede . Dall'altra parte mi hà ferito lo spirito l'vniuersale ragguaglio delle Persecutioni che sopportano, delle latire che li trafiggono, delle calunnie che gl'infamano, delle pagine che da per tutto volano o frampate o feritte,

pie-

### INDIZIO DI VIRTV. 24

piene d'auuelenate menzogne contro al nostro Nome, di quell'odio, che l'eresia, che la scisma, che sa maluagità, e che talora. anche la virtù professano sì scoperto, à nostro danno : parendo, in qualche Distretto, per altissimi sensi di Providenza diuina, che anche tra' Santi permise e diffidenze e dispareri, collegarsi al nostro abbassamento, non solo le scene degl'istrioni e le danze de'dissoluti, mà (benche ne tutte nè le migliori) l'Accademie de'Letterati, mà le Raunanze de Potenti, mà talora i Chiostri stessi de Giusti. In si vario racconto, del gran Bene operato e de gran Torti sofferiti, quasi quasi m'arrendeua alla tristezza, e disfidana di consolare chi mi foggiace, e chi ora m'ascolta. Quando, esaminato l'Euangelio corrente, vidi alla buona fustanza de Frumenti frammessa la nociua polpa delle Zizzanie, e non, per ciò, o turbato o mesto il Padre di famiglia, che trattenne à gli agricoltori il sarchiello, destinato allo fradicamento del loglio. Gli sgridò nella presa deliberatione di sbarbare la mal'erba, intromessasi nella buona, esclamando : SINITE VTRAQVE CRE SCERE Onde prendo animo, di dire a'mibi

4 Pa-

### 248 PERSECUTIONE,

Padri e Fratelli, sì diligenti nella cultura, dell'anime, e si lacerati dall'inuidia delle lingue, Sinite vtraque crescere; con proseguire le vostre apostoliche industrie, e con tollerare l'altrui indegno liuore. Anzi rallegrateui, se'l Mondo, in qualche parte di se, vi abbaia dietro; posciache il latrato de gli huomini verso le sacre Religioni è manifesto argomento, perseuerare in esto lo spirito di Cristo e l'antica Disciplina la quale se in Noi mancasse, mancherebbono parimente i clamori, che c'infestano Adunque, LEVATE CAPITA VESTRA, e sappiate, non hauer Noi contrassegno più certo di ritenere i primi ardori del noftro Istituto, quanto sentirei addentati das gli schiumosi Mastini, e di Eretici confutati dalle nostre penne, e di Peruersi confusi dalle nostre bocche, e di Politici raffrenati dalle nostre scuole, e anche, talora, di pochi Virtuofi, intolleranti o della gloria che Iddio ci permette, o dell'applauso che la Chiesa ci sa . A somigliante contentezza vi stimolo nelle maggiori scosse delle tempeste eccitateci contro; purche da Noi non di dia occasione, etiandio minima, o di lacerarci o di morderci, a chi si risente e à

11. 28

### INDIZIO DI VIRTY.

chi ci abbomina. Per tanto divido il mio Ragionamento in due massime: La prima. farà, Essere cuidentissimo segno di ben fondata Virtù, l'assediarci molti auuersarij, che accrescono le corone e raddoppiano i meriti à chi riporta dal zelo dall'offeruanza e dalla sapienza auuersione d'inuidiosi, morficature di maluagi, piaghe e sbranamenti di traviati. L'altra sarà, Allora crescere le palme ne' sacri Ordini mal veduti e malamente trattati, quando da essi non si somministra fomento à chi tenta d'atterrarglian to transport and all

72 Quanto lo à Voi dico, per rasciugare le vostre e le mie lagrime, spremute dalla sconoscenza di non poca parte o de gli ammaestrati o de'souvenuti da noi, tanto disse Giesà Cristo, Redentore de gli huomini e Rè de gli Angioli, a'fuoi Apostoli; mentre loro pronosticò le incomprenfibili vtilità, che recherebbono al Mondo, e le insoffribili sciagure, che ne trarrebbo» no. Si de mundo fuissetis, Mundus, quod 19415. Sum erat, diligeret: quia verò de mundo non 19: estis, sed ego elegi vos de mundo, PROPTE-REA ODIT VOS MVNDVS . Iddio guardi , che le Comunità vmane permettano

### 250 PERSECUTIONE

tranquillità e godimento alla Compagnia: percioche, oue niuno sparlasse di noi, e oue la moltitudine ci amasse, saremmo necessitati à credere, non essere leggiero il nostro tralignamento da quella rettitudine di fini e da quell'esercitio di bontà, che à noi prescrisse chi ci fondò. Certamente il gran Dottor della Chiesa S.Girolamo prorestò al Clero di Roma, rammaricarsi egli non poco, per vedere sì gran concordia fra Licention del volgo e i Consecrati al Coro . Se Noi, diceua l'addolorato Vecchione, non fossimo degenerati da' rigori apostolici, e non viuessimo vnisormi di sentimenti e somiglianti di costumi a' Mondani, fenza dubbio, essi si discosterebbono da noi e coll'opere e coll'affetto. Tanta tregua dalle maledicenze mi sforza à sospertare similitudine di andamenti, frà chi banchetta e chi digiuna, frà chi mormora & chi salmeggia, frà chi cinge spada e chi si ricuopre di stola. Si de mundo non essemus, ODIREMVR A MVNDO.

Ep.18. adMar cell.

cell. 73 E da che hò nominato Girolamo, To 17 non posso trascurare l'osseruatione, da Lui 101. fatta intorno al grosso stuolo di emuli im-

placabili, che tanto agramente l'accusavano

negli scritti, l'incolpauano negli assiomi, es l'offuscauano nella vita. Grida l'innocente Scrittore : fe io otiofo e nascosto godessi l'ombra de'boschi e la quiete de gli eremi, tessendo con vinchi panieri e stuore, senza curarmi, che Vigilantio schernisca Martiri, che Giouiniano scoroni Vergini, che Arrio bestemmi la Trinità, mi pascerei nella. mia cella di ben condita polenta e di pane delicatamente lauorato, senza temere, o disturbo a'miei sonni, o strepito a'miei salmi, o intaccatura al mio nome. Mà perche a' lauori meccanici della Solitudine hò furrogate le correttioni a' lasciui, le riprensioni a' rapaci, le dispute a' temerarij, interpretando Scritture, e non intrecciando frondi, fon chiamato ingannatore di Vedoue, adulatore di Sacerdoti, e turbatore di Diocesi. Tanto, anche in que'primi secoli dell'Euangelio, fu vero, quegli effere stati bersaglio de'satirici e centro de gli odij, che sonauano la tromba in abbattimento de gli errori, e che, in luogo di godere la pace delle felue, s'infanguinauano negli steccati eruditi, per ribattere chi oppugnaua la Legge, e chi introduceua caligini d'ateismo tra'chiarori della Fede. Si aut fiscellam iunEpift.
114.
przf.
in lob
To.17
3.4.

co texerem, aut palmarum folia complicarem, vt in sudore vultus mei comederem panem, vr ventris opus sollicita mente pertractarem; nullus morderet; NEMO REPREHENDE-RET. Nunc autem, qui avolo operate; cibum, qui non perit; vr antiquam divinorum voluminum viam sentibus virgultisque purgare, FALSARIVS DICOR.

Sì, sì, non il poco, mà l'eccessiuo Merito stuzzica il vespaio dell' Inuidia, . pruoua sì trafitture di penne come rimprocci di lingue. Non la negligenza di chi viue a'suoi agi o di chi si satolla con faui, desta gli abbaiamenti della plebe ignorante e gli vrli de'maligni addottrinati; mà la follecitudine di chi, à costo di vigilie di dispute e di volumi, si oppone alle temerità de gl'innouatori, alle frodi de gliatei, e alle tirannie di chi conculca la Chiefa. si tira addosso il dente de Cinghiali rab--biosi, e le vnghie de' Leoni infuriati. Chi lascia viuere i mal viuenti, e chi non disuela trame di seduttori, è parimente lasciato viuere, fenza vespe che lo pungano, e senza aspidi che l'vecidano. Tutt'i fulmini del Secolo contaminato si raggirano à danni, o de'monti più alti, o de'torrioni guerrieri.

In

În tal proposito, mi veggo astretto di dir à Voi ciò, che l'eterno Padre già disse ad Abramo. Sollenate gli occhi dal terreno, e fissategli nel Firmamento. Quiui non riguarderete Stella minuta, che giammai patisca discoperta eclissi. I due soli Luminari del Mondo, cioè, la Luna e'l Sole. foggiacciono alla violenza de gli offuscamenti. E chi di essi più splende, rimane. ottenebrato, non dalla Terra vltima frà gli elementi, ma dalla Luna, che nell'apparenza gareggia col Sole. Troppo è certo, quelle Congregationi, da Cristo segregate al fuo culto, patire tenebre d'ingiurie oscuramenti d'imposture, che più chiare rilucono con raggi d'eruditione e con influssi d'esempij. Non trouerete mai, che si oppugnino o con libri calunniosi o con detrattioni mordaci quelle Comunità, che godono quietamente, e con la benedittione del Cielo, le loro entrate, senza fama di lettere, e senza stima di feruore, Gli assalti degli scorretti e le inuettiue de'censori si straccano alle mura di Case o mortificate o fapienti. L'altura delle cattedre e la purità della professione alzano da'pantani puzzolenti d'huomini o vili o reprobi folte 423 nebExpol in Plal 3.pornit. To.3 2

nebbie d'oppositioni e di affronti. Così scrisse S. Gregorio Papa, comentando/ il terzo salmo della penitenza & Qui retribuint mala pro bonis, detrabebant mihi : QVONIAM SEQUEBAR BONITATEM! lastinamque, qui ea, qua Dei funt, TOTA INTENTIO-NE DESIDERANT, & Supra mundum a facti mundana omnia quadam vireute dominationis conculcant, non folum in occulto cordis diabolicas infestationes tolerant, fed etiam peruerforum malitiam DECORE o SVA CONVERSATIONIS INFLAMMANT Ecco l'origine delle nostre oscurationi : Detrabehant mibi , QVONIAM SEQVEBAR BONITATEM. Ecco la cagione delle macchie, che il Mondo c'impronta sul viso: Peruerforum malitiam DECORE fue conuersationis inflammant . Se Noi , à somiglianza di alcuni, condescendessimo all'approuamento de capricci, alla diffimulatione de'vitij, at filentio ne'talli , 'alla nouità de' dognii, all'vio, di forrifi nelle facetie, di foscrittioni nelle rapine, di licenze ne'conuiti, di vnione con chi non vuole ritegni alle sue voglie, goderemmo applausi ; & non sopporteremmo e strida e graffiature. Il folo rispetto, che procuriamo a' facri

Canoni, la sola guerra che muoujamo alla. largura e a'peccati, ci attorniano di tempeste, eci espongono à turbini. Il mal è, la nostra Eclissi non sempre cagionarsi dalle Montagne della terra, e derivare talora da' Pianeti del Cielo, qual'è appunto la oscurità del Sole, Interpositio Luna inter terram & Solem est eclypsis in Sole. Cid piangeua, senza capacità di conforto, il già allegato. Girolamo, a cui roffori cospirarono nonmeno i Leuiti che gl'Istrioni, non men le grotte che ispalchi, più e peggio le stuore e le ceneri che le ghirlande e gli vnguenti. Sbigottiamo al muggito dell' addolorato Anacoreta . Si Gentiles hanc viam carpereut, fi Iudai, baberem solatium non placendi eis, QVIBVS DISPLICET CHRISTYS, Nunc verò, prob nefas! bomines christiani, proprij oculi trabe neglecta, in alieno oculo FESTV-CAM QVÆRVNT. Lacerant Sanctum propositum: & remedium pænæ suæ arbitrantur, SI NEMO SIT SANCTYS Dunque perche, al presente, siamo Oro raffinato di Offir, ci rode e ci confuma la maligna ruggine dell'inuidia e del danno? Così nonfosse: mà così sempre e sarà, e siì, ed è. Chi non sà le atroci persecutioni, che susci-

Ep.99 Alellæ To.17 308. tarono contro alle nascenti Religioni di Francesco e di Domenico le Scuole erranti, il Foro dissoluto, e quei pochi Monasterij, che calpestauano la prima regola ? Bisognarono à gli angelici ed apostolici Penitenti lunghe apologie, per sottrarsi à gli artigli di chi laceraua la pouertà de' loro abiti, l'ymiltà della loro tonsura, la profondità de'loro insegnamenti, le marauiglie della loro virtà, i miracoli delle loro voci. Altrettanto auuenne a'facri Monaci, nell'alba del loro nascimento. Chi auuelenò Benedetto, per l'insofferenza de fuoi santificati rigori . Chi detestò Bernardo, per l'austerità dell'esercitata penitenza, Chi sali à gli appenini di Romualdo, per inquietare il silentio delle cauerne, consecrate alla contemplatione di verità eterne. Chi finalmente oppugnò le Certose, spacciando indiscreta l'astinenza e otiosa la ritiratezza di Romiti, dichiarati infindal Cielo Stelle e non huomini. Ne' tempi alquanto distanti dal nostro, s'estinse da Papi di gran senno e di fanta vita, più di vn Ordine regolare, in pena delle Costitutioni dimenticate, e di miferie quanto indegne di venia, tanto incapaci di cura. Or, contro di questi, chi

mai vide vn foglio impresso ? chi giammai vdì vn periodo proferito ? chi scrisse etiandio nella poluere, vna voce di censura es di biasimo, à lor rimprouero? Dunque la. Maledicenza non affila le sue saette sù la cote del demerito, mà su'diamanti del sommo merito; mentre perdona à chi non perdona la Chiesa, e serisce à morte, chi dà vita all'anime, e da' Vicarij di Cristo s'incorona, ora di Santi canonizzati, e orad'imporporati Senatori del Vaticano. Il che e si preuide e si predisse da Cristo con quella diuina protestazione. Non solamente il Mondo non v'odia, mà non può non amarmi, mentre lufingate chi pecca; come implacabilmente abbomina mè, perche non dò tregua a' suoi delitti. NON POTEST Mundus odiffe Vos: me autem odit, quia 1031. ego testimonium perhibeo de illo, quod opera 7.7. eius mala funt. Ecco la Chiave, che spalanca l'Abisso delle inuettiue, contro à gli Ordini di più custodita Osseruanza. Sgridano la perfidia, e sono lacerati da'Proterui. In fomma quanto più furono le Congregationi religiose, o più ammirabili d'Istituto, o più riguardeuoli d'esemplarità, o più vicine a'secoli de' primi feruori, tanto 30 più

### 258 PERSECVTIONE

più furono, e impugnate, e abborrite, e crocifise da' corrotti, da'tralignanti, e, quasi mi scappò detto, da'regolati e da'contemplatori . 1 Griftiani stessi , che, sullo spuntare dell'Euangelio, non erano tollerati nè da Giudei ne da Gentili, perche la fiamma della loro incomparabile fantità inceneriua a'Pagani i teatri, à gli Ebrei i gazzofilacij, agl'Incontinenti i lupanari, a'Fastosi i Mausolei, e si faceua di essi spietato macello in ogni parte della terra: oggi viuono impuniti nelle Prouincie de gl'Idolatri, de'Saracini, e di Maccometto medefimo: peroche, raffreddata la nostra pietà, troppo si accomuna al viuere de discredenti, e poco confonde, con costumi santificati, chi nons conosce o'l Creatore dell'universo, o'l Ricomperatore dell'anime. Finche la Compagnia s'ingegnerà di conseruare le prime vampe de'fuoi ardori, e di azzuffarsi con. zelo, che non parlamenti, sì nell'esterminio de'ribellati alla Sedia di Pietro, come nell'atterramento de gli oltraggiatori di Cristo, de violatori dell'Innocenza, degl' irreuerenti al Principi degl' impugnatori del Principato, non mai speri riposo, e sempre aspetti infocate saette da Lucifero, bugiar-

de detrattioni da'delinquenti, spietati vituperij da'seguaci de'nouelli eresiarchi e dell'inuecchiate Eresie. La qual battaglia, à Noi dinunziata da gli spiriti dell'abisso da gli schiaui del senso e da fuggitiui della. disciplina, benche sconquassi le nostre Case e voti le nostre Vniuersità, tuttauia ci rende certi, durar, trà noi, le sante industrie de gli antichi propugnatori della Fede e le intrepide voci de zelanti correggitori dell'intemperanza.

Tanto protesto S. Giouanni Grifostomo a'feruorosi Sacerdoti del suo Secolo; afficurandoli, che, se da essi non fosse ributtato Lucifero e non rimanessero depresse le maluagità, non procurerebbe Satanasso d'inquietarli, con le pagine de'Filosofanti, e con le catene de Tiranni. Io pure, scriueua egli, se dissimulassi i balli fatti dirimpetto alla Chiesa: se non isgridassi l'infolenza e l'auaritia de'fuperbi, ingiuriosa a'mercenarij e cruda co'mendici ; se nulla dicessi de'campi rapiti alle Vedoue; senon cacciassi dal Santuario chi vi entra peccante; farei intitolato Demostene dell' Euangelio, Samuele di Bifanzio, Giofia del mio tempo. Mà perche alzo il flagello di R 2 Cri-

Cristo contro à chi muta, il Tempio della. Religione in spelonca d'abusi, i tribunali della giustitia in voragini di rapacità, le sedie del comando in asili de' capricci; le soldatesche mi eircondano, l'Eudossie mi esiliano, i Vescoui adulatori e ambitiosi. raunati senza autorità, e corrotti da chi domina, mi dichiarano decaduto dalla Mitra, e inabile al Gouerno. In tal diluuio di scapitamenti e di obbrobrij, sì voi come io dobbiamo incoronarci di fiori e ricoprirci di porpora; percioche habbiamo vna gloriosa Autentica de' nostri meriti, a'quali non si opporrebbe nè il Secolo nè la Reggia, se, chiusi gli occhi alle indegnità de'. trasgressori, non fossimo Torri di Dauid, à difefa della dinina Legge, in faccia all'Idumea, che sempre insidia la Rocca di Sion e l'Arca del Testamento, Vdiamo i periodi dalla bocca d'oro del combattuto Patriarca. Minimè propterea perturbari debetis, verum HOC POTISSIMVM NOMINE LÆTARI, & exultare, coronisque caput redimire. Nam. NISI MORTIFERAS PRIVS DIABOLO PLAGAS INTVLISSETIS NON VSOVE ADEO FYRERET HÆC BEL LVA. Quamobrem tum VESTRÆ FOR-

Ep.5. ad Olimp. To.40 TITUDINIS & victoria, tum ingentis IL-LIVS CLADIS boc est argumentum.

76 Così auuenne al pastorello Dauid . Questi, fin che ricreò il Principe co' fuoni dell'arpa, fù gratissimo alla Corte, e meritaua l'vdienza reale più volte in ogni giornata . Non sì tosto tramutò la cetera. nella frombola, l'armonia nella brauura, il canto nella disfida, la feruitù alle delitie del Rè nel conflitto all' vecisione del Gigante, che ognun de Grandi gli procurò la disgratia del Regnatore : Saule stesso gli auuentò l'afta alla gola, gli negò le nozze della figliuola , l'espose alle scimitarre de Filistei , l'astrinse à gitare ramingo montagne disabitate e selue spauentose per mostri. Esclama S. Agostino, à sì strana metamorfosi, per parte di Saule ; di fauori in furori, di forrifi in ferite, di mercedi in dispogliamenti ; e per parte di Dauid , di stanze nel palazzo in nascondigli trà caue , di laute mense in-fughe affamate ; di applausi da Baroni in vrli d'Incirconcist. Dunque all'effeminate operationi di finfonie si alzano le cortine delle Camere regnatrici, e al valore di combattimenti vittoriosi si chiudono le Città, e si prescri-

3 ue-

In Pf. 21.

uono rilegationi in rupi infestate da Orsi? SAVL cum provocante Golia, astuaret, PRO-STRATO GOLIA, HOSTIS ESSE CAL PIT El, per suius manum hostem Deus nes cauerat. E tuttauia, in sì grand'ira di Persecutore incoronato e di Satrapi inuidiofi. al Trionfante sbandito non fit giammai , o strappara vna trina del manto, o suelto vn capello della chioma. Sempre vinfe, fempre visse glorificato, sempre godette l'acclamatione de popoli, e finalmente giunfe alla corona del Reame, e all' vniuerfales imperio delle Tribu . Tant'e vero, la maleuolenza non nuocère, quando la virrà de gli oppugnati la difarma. Così con gli occhi nostri cotidianamente feorgiamo carboni accesi fornaci ardenti, martelli pes fanti pon pregiudicare all' ORO, amà diniderlo dalla fcoria, e renderlo riguardeuote. Diversamente segue allo Strame edi alle Paglie, che , sù le prime fcintille del fuoes vanno in cenere, e diuengono scherzo des In Pl. ventil Paleam in cinerem vertit; AV R O

SORDES TOLLITY Scriffe l'iftello Agoni-21. To.12 note loggiunfe, in conforto delle nostre 38. oppressioni: In quibus babitat Deus; vique 

Ed

# INDIZIO DI VIRTV. 26

Ed eccoci dalla mano di si riuerito Teologo trasportati dalla consideratione del primo punto proposto all'esaminan-za del secondo promesso. Ridiamoci de' ruggiti del liuore e de'fremiti dell'iniquità, se, senza colpa nostra, il Mondo stride gli empij latrano . Conciosiache, quando da noi non si somministri fomento à chi s'infuoca per abbruciarci, presto s'infreddera', oue fi accorga, non darli fede alla. fua malitia, e non preualere tra'raggi della nostra bonta le caligini vomitate in nostro dispregio. Exundans Flamma, DEFICIEN-TIBVS NVTRIMENTIS, paulatim emoritur? Si, anno praterito, Fama mentita est, aut certe fiverum dixit: CESSET VITIVM. CESSABIT ET RVMOR. Cost confolaua Girolamo l'afflittione di Matrone Romane, lacerate dal volgo, intollerante del loro raccoglimento, e bramolo di ritrarre da loro lussi spettacoli alla propria curiosità o nutrimento a'suoi piaceri. Non dubitate di dicerie popolari, che presto suaniscono, se il vitio non le allatta . Ceffet vitim, ceffabit & rumor . A' cui fentimenti vniforme S. Ambrofio così ammoni il Clero di Vercelli : Fanum stipula lignum alimenta ignis sunt:

Ep.10 ad Fu rian. To.17

To.17 60.

Ep.82 ad eccl. Ver cell. To.40

### 264 PERSECVTIONE.

ea si detrabas, IGNIS SOPITVR. Tumultui pure l'Vniuerso, e minacci d'afforbirci con incendij più alti de forni caldei, che ogni cosa si riuolgerà in morbidezza di rugiade e in refrigerio di zessiri, se alla catasta infiammata la tiepidità della nostra vita non aggiunge e ardore e legna e frafconi. Però i miei terrori non derivano dalle smanie di chi ci sbrana, mà dall'imprudenza di chi porge vigore alle braccia, che

ci flagellano.

78 Non vorrei, che occorresse à Noi quel, che S. Gio. Grisostomo scrisse delle Vergini nel suo secolo, appartate dalle nozze e dedicate all'onestà. Queste, finche vissero non solo temperanti, mà modeste ne guardi, mà dimesse nell'abito, mà lontane da conuiti, mà nemiche di teatri, mà esercitate nelle preghiere, mà estenuate da digiuni, erano e riuerite e adorate, qualora o viciuano in publico per trasferirsi à gli Oratorij, o compariuano nelle case per seruire malati, e per consolare moribondi. Quando poi , paghe del folo giglio virgi-nale , non congiunfero alla pudicitia le mortificatione la limofina e la verecondia, chi le vedeua, le scherniua, compatendo-

### INDIZIO DI VIRTV. 265

le, che, mentre vinceuano generosamente. le dure zuffe del senso, cedessero poi alla. vanità delle gale, e al diletto sì delle conuersationi come de' banchetti. Gridaua il Santo: Non vi dolcte, di essere accomunate alle figliuole del fecolo, benche la nobiltà della vostra professione vi solleui sopra di esfe, mentre ad esfe vi aggregate con le delitie de gli odori, con la ricchezza de' guernimenti, e con la bassezza de'discorsi. NEMO IAM VIRGINEM DIGNO HO-NORE PROSEQUITUR, QVIPPE SE IPSAS HVIVSMODI HONORE PRIVA-RVNT. Nam, cum viderit te, CVIVS PROFESSIO EST CRVCIFIXAM ESSE MVNDO, ea, que virum habet & liberos & regimen domus, MVNDVM MVLIEBREM MAIORI STVDIO PERSEQVI, QVAM SE: quid mirum si irrideat, & abiectam prorsus ac despicabilem putet . Se voleuates l'acclamatione, che godettero le Fondatrici del vostro Istituto, doueuate seguirle nella maturità de gli andamenti, e nella interaseparatione da tutte quelle fragilita, in cui incorrono le Femmine, incatenate al talamo. Se scorgeranno in voi santità di voci, pallore di guance, copia di lagrime, ele-

Home 8. in.s ep.1. ad Tid mote c.2. To.50

uatione di mente ; vi guarderanno come Anime scese dall'Empireo, e com'esempla-ri trasmessi dall'eserno Padre a'seguaci dell' Euangelio, per ben viuere. Però è vostra colpa, se il Volgo vi calpesta, e se il Clero vi sfugge. Nonne eas oportuit ità in Ecclesia esse venerandas asque mirabiles, AC SI DE CALO DESCENDERENT? At nunc despecta penitus sunt, SVI VITII CAVSA. Tramortifco per paura, che, in qualche parte; il rimprouero non fi verifichi in noi. E' nostro debito, così apparite à gli huomini inuischiati nelle panie o dell' ambitione o della cupidigia, come se fossimo Apostoli riforti da gli altari e Angeli velati di carne. Ogni nostra voce, emula della divi-na onhipotenza, dourebbe produrre viua. luce di fede ne petti di chi ci ascolta. Ogni nostro fatto, se , per la forza della virtù ch'esprime, non insiamma all'amor dellas Croce, e non estingue il solso dell'ignominie in chiunque conuerfa con noi, ci conuinee tralignati da'nostri Antecessori, e tras-gressori de'nostri riti: Senza dubbio, gratiemente prenarichiamo, le, all'aspetto nofiro; ogni Fedele non lagrima; e ogni Empio non fi compunge. Or fi vifletta da noi .

## INDIZIO DI VIRTY. 367

se da tutti si corrisponda ad alrezza di tale Vocatione Accompagniamo chi esce : offerulamo, fe alla fua ferietà impallidifcas chi peccal, TVidiamo, chi helte noftre porterie priuatamente ragiona, ied efaminiamo; fe i Secolari ritornino fantificati a' loro alberghi, pieni di Spirito fanto e voti di fafto mondaho Militiamo a Discorsi de noftri pergami, e contiamo le schiere de Conuertiti, che si prostendono a'piedi de'Sacerdoti, per sauate con pianto i delitti commelli : In fomma ple tali rei mostreremo ; quall Crifto ci volle ; quando ci appartò dal Secolo; siamo certi di riceuere le meritate acclamationi, anche da chi non ci ama . Che le taluno di noi opererà e parlerà, come operano e parlano gli Abitato. ri dell'Egitto e Ministri di Faraone, non si dolgar, fe, dinenuto volgare e volgo, lafciano d'adorarlo i Conoscitori del suo inffreddamento lleare dall'omento dall'otneme

79 de Certo è, la tanta oppressone a l'estrolica dall'angherie de Goti e dall'armi de gli Vini, la più zelanti attribuiri alla disapplicatione, che i Sacerdoti di quell'Età mostraua10 al culto di Dio e al profitto delle Tur-

be, troppo applicati a'vantaggi terreni, 🕹 troppo solleciti delle Case paterne . Sentiamo il tuono di Gregorio, che assorda per lo spauento, e che rifueglia per lo feruore, sì la temerità di chi si affanna oue non dee; come il letargo di chi si addormenta nello Lib.4. imprese del suo grado. Dum nos COMPEep. 76 TENTIA NOBIS relinquimus, ET NOBIS INCOMPETENTIA cogitamus, peccata no-Ara barbaricis viribus Jociamus, ET CVL PA NOSTRA HOSTIVM GLADIOS EXA-CVIT. lo ben sò, quanto l'amarezza di si dolorosa protestatione poco si adatti al Corpo della Compagnia, se si rimirano le parti principali di effo, e fe fi confidera las fua Statura, libera, in tanta fua parte, das sì penosa contagione. Non però ardisco di negare, che, frà tanti, lontanissimi da'riprefi impacci,non dimorino alcuni pochi, pur troppo colpiti dalla correttione di Gregorio. Come possiamo saluare dalla tacciali pronunziata, d'inuilupparfictrà brighe sconuencuoli al proprio stato coloro, che procurano al loro sangue Magistrati; che promuouono litigij o di congiunti o di dome-

To.32 23.

centro de'nostri pensieri : Sono, all'incontro, improprijssime alla nostra Gerarchia,

233

l'in-

## PERSECVTIONE.

l'intelligenza di riflessioni ciuili, la notitia. de'fini fecolari , la feienza d'istorie terrene . l'otiofità di conversationi gloriose ; l'interuenimento à raunanze d'acquisti, la lettione o di astrologie deliranti o di poesse frenetiche, il vantamento di genitura illustre e d'amicitie inuidiate ; ne'quali: laberinti chi entra, vi riman sempre combiasimo di chi, perche disapproua ritirate a'Chiostri, spaccia ogni neo ne gli Appartati dalla vanità mortifera cancrena e peste che infetta, L'vnico mezzo di turare la gola a'Cerberi della perfidia affinche non latrino, e di affogare le fauci a' Dragoni, accioche non offuschino con fumo d'improperij la ferenità della nofira innocenza fara lo ftringerci noi tra! confini de' nostri Ministerij, ammaestrando Vniuersità, spiegando Scritture, saluando Anime, e compungendo Città, Quando da Noi i Cittadini di Babilonia riceueranno precetti di cristiana perfettione/, & scorgeranno da'nostri labbri scaturire sole voci di Eternità e di virtà, baceranno le hostre faie, e le preferiranno a'bissi de' Maestosi e à gli scarlatti de' Consolari. 86 Habbiano di ciò vna graue te-

stimonianza ne'sacri Cantici, Quini ritro-

ueremo la fanta Sposa due volte incontrata. dalle Guardie di Gerosolima, con si gran. diuersità d'accoglienze, che, doue la prima fiata l'accarezzarono, la rinerirono, e les diedero campo di auuenirsi nel suo sospirato Diletto; nella seconda l'ingiuriarono, la ferirono, le tolsero l'addobbo regio, lasciatala, nella publica via, piena di rossore es e lordata da sangue. Si cerça la ragione. di si notabile differenza, e difficilmente la indouinerei, se il Testo stesso del diuino Epitalamio non diciferasse l'enimma del diuario. Quando la buona Femmina fu onorata da gli Huomini d'arme, ragionò con. essi del Messia; onde alla santità delle propositioni corrispose la Squadra con amoreuolezza di risposte ., Inuenerunt me Vigiles ; Cante qui custodiunt Ciuitatem : num , QVEM DI- 3:30 LIGIT ANIMA MEA, VIDISTIS? Paululum cum pertranfisem eus, inueni, quem diligit Anima mea. Diversamente operò ella , quando le Schiere della Rocca fi auuennero in essa. Conciosiache nulla diffeloro dell'eterno Verbo; e però, ammutolita ne'misterij della Diuinità, la battettero, la forarono, e le strapparono da dosso la porpora, di cui la rendeua indegna il silen--0.00

5.7.

tio di quistioni diuote . Inuenerunt me Cufodes, qui circumeunt ciuitatem : percufferunt me, O vulnerauerunt me, tulerunt pallium meum mibi. Nella consideratione di sì disfomigliante auuenimento scrisse, à nostra istruttione, S. Ambrosio. Qua ratione supra

Ser. 7. 118. To.41 73.

non tulerint pallium, hareo reperire, nifi for-tè, quia ibi interrogasse se dixit: Numquid, quem dilexit anima mea , vidiftis ? QVE CHRISTVM LOQVEBATVR, NEC EXV-TA EST PALLIO, ET, QVEM QVÆ-REBAT, INVENIT. E' in nostra possanza, riceuere da ogni conditione di gente, etiandio licentiosa e libera, quali per lo più sogliono essere i ricoperti da morione e gli armati da lancia, amorose dimostrationi di affetto e riuerenti ossequij di veneratione e di credito. Se da per tutto verseremo fiumi di fana dottrina e fiamme di celestiali esortationi, s'inchineranno à noi gli animi ancorche insanguinati, e le altiere fronti di spiriti o vendicatori o vitiosi . Ogni testa coronata di gioie si abbasserà a'nostri labbri, se crederanno di ritrouare ammaestramenti , o per ben viuere o per santamente regnare. E donde stimate voi, che si mouestero i Principi dell'Europa, à volere ne\*

inelloro Dominij i primieri Compagni d'Ignatio, à fondare con tanta magnificenza e Chiese e Case alla Compagnia, à consegnare le più celebri Vniuersità de'loro Reami a'nostri Teologi e Letterati, fuor che per quella rinouata Pentecoste, che sperimentaua chi dipendeua da'documenti de'nostri Sacerdoti, e dalle affolutioni de'nostri Confestori? Que Chriftum loquebatur, nec exute est pallio, &, quem querebat, inuenit.

Se differentemente siamo orz.

trattati, segno è, per colpa d'alcuni, quantunque pochi, più nondimeno ò adoperati ò affacciati de'modesti e degli eruditi, gelare le nostre lingue, etacer noi di quegl'inferuorati sentimenti, de' quali i primi Padri nostri erano sì fecondi, mentre con essi ripurgarono le Prouincie dalle male costumanze di quel Secolo miseramente deprauato. Anche, per Noi, durerebbe ne'Regnatori l'amorosa sollecitudine e di chiamarci e di prouederci, che aggrandì tanto il nome nostro, nell'infantia del nostro nascimento, se, in tutto o Apostoli o Serafini, abborrissimo la gloria, cercassimo la fatica, e, assetati d'anime, c'ingolfassimo nell'Oceano, per dissetarci di gentili battezzati e di scisma-750 -

# 274 PERSECVTIONE,

fici ricondotti alla Fede. Il contentarfi talora alcuni, frà noi, di quel poco concorfo di Nobili e di Matrone, che, ne tribunali della penitenza, ci manifestano le incorse meschinità, e l'appagarsi dell'umano approuamento, che loro fa il teatro nelles scuole, senza pattar esti à missioni stentate, à pellegrinationi discoste, à laboriose vigilie, può renderci men venerabili à chi ci speraua tutti Maestri di spirito e tutti Idee di santità. Non mai oserei, in confusione di que rari, che nelle nostre Case nons ardono col douuto feruore, di screditargli, col confronto di quell'Ercole fauoloso, che tanto, in ogni sua pagina, millantò l'Idolatria, se S. Ennodio, Vescouo di Pauia non l'hauesse esposto prima ne suoi Scritti ad obbrobrio de' suoi Cherici degenerati. Già, già, diceua il Santo, ricoperti colles spoglie de'Leoni e carichi di mazze ferrate, difendeuamo la Chiefa da'mostri, ed empiuamo gli feandalofi diterrore. Ora delicatamente guerniti, mà infelicemente sproueduti si del coltello di Pietro come dello stocco di Paolo, in vece di riuscire formidabili a'delinquenti , fiamo lo fcopo de'beffardi. Ogni huomicciuolo ci fà loggetti

# INDIZIO DI VIRTY.

de'fuoi rifi, e qualunque penna sfoga l'acutezza della fua malitia su la biafimeuole delicatezza della nostra vita. Iam duratas ficulis manus AD CALATHOS FRANGE-BAMVS, & illos bumeros, QVOS SPO- To.27 LIATI LEONIS TERGA CALEFECE- 241. RANT, auro distincta vel murice palla claudebat. Ne il fanto Prelato ragionaua à tut? to l'Ordine chericale, in cui molti riteneuano il decoro del carattere ecclefiastico: ed io similmente à rarissimi de'figliuoli d' Ignatio rinfaccio il trauiamento dell'eroica bontà, che rilusse ne'vecchi Ministri della nostra Comunità. Bensì dico à tutti, essere ineuitabile lo sbranamento delle detrattioni, qualora ne'Religiosi si discuopra certa mediocrità di virtù, che col corpo si distacca dalle case paterne, e che coll'animo non li dischioda dall'affettioni alla stirpe . Si che quasi gentame di confini, nè si consacrano pienamente à Cristo, perche rislettono à materie temporali; nè totalmente si discongiungono da Lucisero, alle cui vanità apparentemente voltano le spalle, e interiormente riuoltano'l cuore. Di quà nascono, gli abbandonamenti della Prouidenza diuina, che non ci abbraccia come fuoi.

Dia.

-fuoi, e le auuerfioni della Republica terrena, che malamente sopporta di rimirarci fottratti a'suoi arbitrij. Non sò spiegarmi, le non proferisco i treni d'Origene, quando tanto seueramente riprese i Neofire ti, che, appunto ammaliati da mezzanità di fede, nou più incenfauano gl'Idoli, non però sputauano loro in faccia, nè gli premeuano co' piedi. Inuocauano la Trinirà; mà non per essa si spodestauano delle ricchezze, nè, à riuerenza della Croce, si macerauano con pene. Voi, rimproueraua ad effi il Grande Scrittore, con sì nociua ambiguità vi chiudete il Cielo, e non vi ferrate l'Inferno, onde, vgualmente schifosi à gli Angioli per la freddura de'costumi e a'Diauoli per l'abborrimento à gli Dei, rimanete preda de'Tiranni, senza riparo dell'Empireo. Velut in confinio quodam positi;

Hom. l'Empireo. Velut in confinio quodam positi, 8. in. ET ILLOS OFFENSOS PATIMVR, quos 20. E- resugimus, & Dominum, ad quem consugimus, xod. PROPITIVM NON EFFICIMVS, QVEM T0.39 NON EX TOTO CORDE DILIGIMVS.

V squequo claudicatis otrisque genibus vestrist Et ab alienis TANQVAM FVGACES CÆDIMVR, & anostro Domino tanquaminstabiles & duby NON DEFENDIMVR.

Per

82 Per tanto, si viua con perfetta. diuisione dalla Vanità, e siamo sicuri di non sentire Cagnaccio, che abbai. Arrossirà la persidia di fingere ciò, che non può esser creduto. Così leggiamo presso S. Girolamo, niun mai o de gli Arriani o de Gentili hauer intaccata la fama ad Epifanio. Tanta enim venerationis semper fuit, VT REGNANTES HÆRETICI IGNO-MINIAM SVAM PVTARENT, fi talem mach. virum persequerentur. Così notò S.Gio. Gri- To. 17 fostomo, niun Farisco, niun Greco, e niun. Romano esfersi così sfacciatamente publicato bugiardo, che tentasse di opporre à gli Apostoli macchia o d'impudicitia o di rapina; ristringendo la rabbia, ad intitolargl'inuentori di Setta incredibile e banditori di Deità sconosciuta. NVLLVS VN. Homi QVAM APOSTOLIS aut fornicationis aut auaritia crimen obiecit: tantummodo seductoves appellati sunt . Imperoche, chi declamasfe contro al Sole, rimprouerandolo di neghittofo e di oscuro, non infamerebbe i lampi del Pianeta, mà si prouocherebbe. contro le sferze de gli ascoltanti. Nella. Ressa guisa, oue l'innocenza è manifesta la virtù è notabile, ogni maligno s'acche-

ad Pá-259.

IO. in ep. I. ad Timot. To. 10

ta, per temenza, che il Popolo non gli pesti le labbra co' sassi. Tanto soggiunse il Grifostomo . Quemadmodum denique nemo obscurum diceres Solem, ne si cacus quidem fuerit, erubescit quippe opinionibus omnium aduersari: ita & eum, QVI NIMIO FVE-RIT DECORE CONSPICVVS, atque morum honestate illustris, NVLLVS PROFE-CTO' CVLPARE PRÆSVMIT. Allora fi temano gli vrli de' Fauni, gli stridori de' Nibbij, i trafiggimenti delle Vespe, gli squarciamenti delle Tigri, quando disonorassimo (il che, per diuina mifericordia., non fegue) la fublimità delle nostre obblieationi coll'abbassamento ad appetiti di gloria e à godimenti di terra. Non sì tosto scorgerebbe il Mondo, frà noi, minimo seme di fumo fuggitiuo o di comodi mendicati. ch'empirebbe le Regioni di clamori malignissimi, in discredito de'nostri Magisterij. FRYSTRA IRASCIMVR OBTRECTA-TORIBVS NOSTRIS, fi eis obtrectande ma-

lane.

To.17

& rumor .

86.

Nè c'è, fra'Serui del Redentore, Prodigio, che loro guadagni maggiore stima, e che più robustamente soggetti loro

teriam ministramus . Cesset vitium, cesfabit

# INDIZIO DI VIRTV. 279

la ferocia de' maldicenti ; quanto rimirarli congiunti frà sè con legami di pace e con vincoli di carità. Questa Vnione di cuori e d'idiomi fottomise alle Sedie de gli Apostoli le Curuli de'Consoli e i Troni de'Regnanti, mentre vdirono ognun di effi ragionare con lingue di tutti, e videro de' soggiogati all'Euangelio vna esser l'anima e vno il patrimonio . Esclamauano stupefatti: chi non adorerà Eroi, che parlano à differentissime Nationi col linguaggio d'ognuna, come se fossero e alleuati e nati sotto il clima e nel suolo di tutte? Repleti Spiritu sancto caperunt omnium linguis loqui, QVI IN VNA NATI ERANT. Expanerunt & exhorruerunt TANTVM MIRACV. LVM millia eorum, qui crucifixerant Dominum, compuncti corde de tanto miraculo queserunt consilium ab Apostolis, quid facerent. Pradicatus est eis Christus, mirantibus, onde homines LINGVIS OMNIBVS LOQVE-RENTVR .. Non sospettiamo giammai, che possa mancarci la stima conquistata da chi ci precedette ne'passati cent'anni, se, come habbiam fatto fin'ora, perseuereremo in sì stretta congiuntione d'animi, d'alberghi, di voleri, e di suffanze, che non fi nomini

S. Aug In Pf. 138. To-12

ftra-

#### 280 PERSECVTIONE,

straniere trà noi; e ognuno, in qualsisia. Casa della Compagnia, quantunque di Emispero differente dal suo, vi viua, come fe in essa fosse dimorato fin da'primi giorni della sua conuersione. Troppo rimane estatico il Mondo, in riguardare l'vniuersale concorso da tutti i climi della terra à questa Casa, e ciascheduno de' sopraggiunti sedere alla stessa mensa, vestirsi dalla stessa guardaroba, interuenire alle più secrete adunanze, disporsi, in lor vso, di quanto Iddio fomministra o a'nostri bisogni, o a' nostri studij, o etiandio a' nostri respiri. Quel lodarfi da'dimoranti in vna Prouincia i lontani dell'altre : quel promuouersi gi'interessi di Case distanti al pari della propria: quel riputarsi ogni Collegio souuenuto, se ode l'altrui souuenimento : quell'orare così per chi benefica le Vniuersità del Settentrione come le Accademie dell' Occidentes e del Leuante: quell'aprire l'albergo e i petti à chiunque riconosce Ignatio per Padre : quel foggiacere al Superiore e alla. Disciplina del Luogo si'l Pellegrino come il Domestico: ci fà comparire quasi Mira-coli dell'amore fraterno, e come Copie de' primieri Fedeli . Mirantibus unde homines

#### INDIZIO DI VIRTY.

LINGVIS OMNIBVS loquerentur. All'incontro, se alquanto si ap-84 pannasse questa Comunicatione di tetti e di spiriti, si the, non dico si richiamasse dall'esilio la discordia, mà ogni Prouincia riconoscesse il suo, e non l'accomunasse à tutte, gli Aunersarij delle nostre Leggi ripiglierebbono fiato, e i Persecutori, repressi dalla nostra concordia, vscirebbono in eampo a nostra sconsitta. Appena le greggie di Lot si diuisero dalle mandre di Abramo, che incontanente rimbombò, in nocumento de'Patriarchi separati, il funcsto nome de'Cananei e de Ferezei. Ecco il Testo. della diuina Scrittura. Facta est RIXA IN- Gen. TER PASTORES GREGVM Abraham & 13.71 Loth. Eo autem tempore CHANANEVS ET FEREZÆVS habitabant in terra illa. Parue, che'l mantice dell'incendio nemico fofse la procurata disunione ne gli armenti de' due Viatori?. Sempre più stringiamoci frà di noi; sempre più lauoriamo ne vigneti di Cristo, senza risparmio di stenti o d'industrie; sempre più protestiamo a'Mondani, non voler altro da essi, saluo l'eterna falute delle lor anime; e permettiamo poi. à Dio la tutela delle nostre Prouincie.

900

Co-

#### PERSECVTIONE, 282

Così scrisse Gregorio Papa à Brunichilda. Regina di Francia. Faeite, quod Dei est, Lib.g. ep.566 ET DEVS FACIET, QVOD VESTRVM To. 32 EST. Sotto la protettione del Dio de gli 74.

Eserciti, chi trema è Coniglio. Chi sà, vegliare, in suo mantenimento, gli occhi di Giesù, è troppo codardo, se palpita a'fischi delle Serpi . Allora debbono temerfi scosse, quando Iddio, adirato contro a'nostri raffreddamenti, ci vuole abbattuti. Per altro, se, misericordioso alla sincerità de' nostri Scopi, ci ritiene nelle sue braccia, lasciamo, che si scateni l'Inferno e la Terra, e che sì gli Aquiloni del diferto assalgano i nostri alloggi, come i Giganti delle Reggie si azzustino co'nostri corpi, che sempre rimarranno immobili le nostre pareti e vittoriose le nostre membra. Tal sù il protesto di Paolino à Vittricio . Ideo inconcussum &

Er. 1. stabile permansit Candelabrum tuum, QVIA ad Vi MANIBVS HVMANIS IMPELLEBATVR, ctr. vt caderet: non autem merebaris, vt illius To.52 manu in ruinam commoueretur, qui babet fe-

107. ptem stellas. Se così è, ben dissi, quando, in ristoro de'lunghi pellegrinaggi, dissi a'Padri congregati: SINITE VTRAQVE CRE-SCERE: da che le Perfecutioni non nuoco-

# INDIZIO DI VIRTV. 283

no, se la Bonta protegge. Anzi indicibile mente gioua a Buoni l'odio de peruersi, so à questi non si arruota la dentatura, per morderci, con la degenerazione dalla virtà. Di essa e ci armi e c'inghirlandi sempre mai Crissto, come ne coronò i nostri Maggiori, e come sino al presente, per sua pietà, ne incorona Noi. Così sia sempre.



# SERMONE VIII. nella. Vigilia di S. Ignario.

Os Iusti meditabitur sapientiam, & lingua eius loquetur iudicium. Psal. 36.

Come S. Giouanni Grifostomo bramaua di adorare, nel Sepolero di Paolo , la Bocca dell'Apostelo: così espongo alla veneratione di tutta la Compagnia la Lingua d'Ignatio. Or come il Santo Padre con essa inferuorò domestici in Casa e consolò in Chiesa penitenti: Così Noi suoi figliuoli, accendiamo nelle conuerfationi, e noi e i prossimi; per poi distillare mele di carità sul cuore di chi ci versa a piedi i veleni del fallo e le lagrime del dolore. In tal guisa. saremo veri Saluatori de Lagrimanti, e veri Padri de rauueduti.

Gode

8 <



Ode questa prima e primaria, Casa della Compagnia l'adorato Sepolero del Santo Padre, Verso di esso stimo, che, in tutte le parti del Mondo, ogni

Allieuo d'Ignatio così riuolti e'l cuore l'anima, come Giouanni Grisostomo voltaua al Deposito di Paolo Apostolo e gli affetti e i pensieri. Esclamaua l'inferuorato Patriarca, inuidiando Roma, che racchiudeua nelle fue catacombe l'incomparabile tesoro delle Ossa apostoliche; Quis mibi dabit circumfundi corpori Pauli, affigi sepulcro, videre puluerem corporis illius ? Indi, rinunziando a Fedeli, bramosi dello stesso spettacolo, tutte quelle santificate membra del Corpo apostolico, che tanto in terra glorificarono Dio, e imitarono Cristo, gridaua con sentimento angelico e con voci serafiche: Vostri sieno i Piedi di Paolo, che, per disseminare l'Euangelio, girarono tante Prouincie, e che si spesso, in difesa della Fede, furono barbaramente ristretti in ceppi. Vostra sia la Mano di Lui, che scrisse tante lettere ad istruttione de'Conuertiti, e che, morficata dalla vipera, schernì i suoi veleni. Vostre sieno

le

le Spalle di esso, tante volte battute da' Gentili, e che si generosamente portarono la Croce del Messia alle più ostinate Prouincie del Pagancsimo. Vostro finalmente sia il Petto del Maestro delle genti, sì ricco di carità: vostra la Fronte, sì magnanima negli obbrobrij: vostri gli Occhi, si fisi nel Cielo: vostra ogni parte di Lui, quantunque sia stata venerato strumento della-Diuinità ; purche lasciate à mè quei Lab-bri e quella Lingua, che, diuenuta organo dello Spirito santo e tromba dell' eterno Verbo, coll'efficacia de'suoi argomenti, cacciò Satana dall'Anime, purgò gli huomini da peccati, introdusse i dogmi dell'eterna Verità nelle più famose Regioni dell'Imperio latino. Quis mibi dabit videre PVLVE-Nom. REM ORIS ILLIVS, per quod Christus lo-ep, ad eutus est, per quod Paulum didicimus, & Rom. Pauli Dominum. Si enim Damones vestimen-To.42 ta ipsius horruerunt, multo magis Vocem. 199. Ipfa vinctos illos egit, orbem terrarum expurgauit, vitium expulit, veritatem superinduxit. Tanto espongo io oggi, à somiglianza del-l'innamorato Dottore, mentre, prosteso alle

Reliquie del nostro B. Legislatore, prometto a'suoi e miei Figliuoli il lodeuole preda-

Hom.

mento dell'Arca sepolcrale. Rapite dal venerato Corpo i Piedi, fantificati con si lunghi pellegrinaggi dal Settentrione all'Italia, e dall' Italia in Palestina. Rubate la. Mano, che à noi descrisse la forma del viuere apostolico, e che nell'Altare, in vn. doppio diluuio di lagrime e di vampe, sacrificò tante volte all'eterno Padre l'eterno Figliuolo . Collocate ne'vostri Tempij i sacri auanzi di quegli Omeri, più volte bastonati infino alla morte, per la verginità mantenuta alle Spose di Cristo, e per la maluagità ripresa in chi ingiuriqua il Cielo. Abbandono alla pietà delle vostre prede gli Occhi del Santo, che, rimirando le Stelle, dispregiauano Roma. Vostre, tollero, che sieno del comun Padre e le Viscere si duramente tormentate da digiuni, e le Carni sì rigorofamente laccrate da flagelli, e'l Capo si gloriofamente illuminato da visioni celesti, da dogmi appresi, da dottrine concepute, e da secreti alla sua mente trasfusi da Dio. Scelgo à mè, mà per mè e per Voi, la LINGVA D'IGNATIO, che converti tanti maluagi, che perfettionò tanti compunti, che ammaestrò tanti sedutti, che tolse tanti abusi, che persuase,

tante virtù, che, ritrouata vna gran parte della Terra, sentina d'errori, caos d'eresie, e cataratta d'Inferno, per la dimenticanza di Dio, per l'infamia delle colpe, per l'ostinatione ne'sacrilegij, in breue tempo la ridusse, con la frequenza de'Sacramenti, con la maestà de'Tempij, con la santità de' Discorsi, coll'aprimento delle Vniuersità, col vigore della Teologia, col feruore delle Missioni, vn ritratto della primitiua Chiefa, vna immagine del Cenacolo di Sioni, vna fortificata Scala di Giacobbe, per salire, senza inciampo, alla Beatitudine. Quis mihi dabit videre PVLVEREM ORIS ILLIVS, PER QUOD CHRISTVS LO-CVTVS EST? Sì, sì, anche della Lingua. d'Ignatio possiam dire : Hac orbem terrarum expurgauit, vitium expulit, veritatem. Superinduxit , Christum babuit inhabitantem . Di essa si valse NEL FORO, per atterrire peruersi; si valse IN CASA, per santisicare feruenti; si valse DENTRO LE CHIE-SE, per compungere ostinati. Questi saranno i trè Punti del mio Discorso; ne' quali animerò e Voi e mè, à ben ragionare di Dio nelle case de'prossimi, à ben parlarne nelle nostre, e à misericordiosamente

discorrerne nelle Chiese. Os iusti meditabitur sapientiam, & lingua eius loquetur iudicium. Così sece il Santo Padre, e così fara

ogni suo Figliuolo.

Espongo, per tanto, alla vostra. 86 diuotione la Bocca del Santo Padre, che con le sue voci purgò l'Europa, e con le voci de'suoi santificò e le due Indie e l'Affrica . Hac orbem terrarum expurgauit . Non ritroud Ignatio il Cristianesimo, nè così docile, ne così istruito, ne così regolato, come, per le sue industrie, noi l'incontriamo. Auuenne ad esso, quel che accadde à Giosuè, a'cui disegni si oppose Gerico, Città cinta di muri e fortificata da torri. Iericho autem clausa erat asque munita. Questa cadde, non per violenza di macchine, non per brauura d'assalti, non per lunghezza d'assedij, non per apertura di mine. La modestia de' Leuiti, il santificato suono di trombe ecclesiastiche sfasciarono i baluardi della Fortezza, e tirarono à terra. le cortine della Rocca. Il silentio delle soldatesche, l'ordine delle schiere, il sacro rimbombo di bocche consecrate debellarono gl'Infedeli, e schiantarono quel temuto Ostacolo, che al Popolo di Dio attrauersa-

Iof. 6.

112

43. To.32 74.

ua il possedimento della Terra promessa. Spectaculum admirabile, scrive Gio. Griso-In pl. stomo, tot millia NVMEROSE' INCE-DENTIA HONESTEQUE AC DECORE' CVM MODVLATIONE OMNIA RECTE' GESSISSE. Tanto operarono con Ignatio i fuoi primi Compagni. Comparuero alle Città, ò titubanti ò souvertite, così composti di andamenti, così angelici di costumi, così apostolici di suono, così regolati d'affetto, così distaccati dal Mondo, che il Mondo ad effi si arrendette . Honeste ac decorè cum modulatione omnia gessise. All'armonia de'loro ragionamenti, alla profondità delle loro dottrine, alla sublimità de' loro fini, quasi niuno osò ripugnare. Onde, come i Figlinoli d'Ifraele espugnarono la Piazza nemica più con la modestia che coll'armi, anzi fenza faette e con la folamelodia i così i Seguaci del glorificato Fondatore rinouarono, nelle sconfitte del Mondo migliorato, l'esterminio di Gerico sottomesso. lericho, segue à dire il Grisostomo, SALTANTIVM POTIVS, QVAM BEL-LANTIVM-RITV DIRVERVNT. Armati enim, non tanquam ad pugnam, sed tanquam ad concionem, festumque egressi funt.

Diruerunt? Annullo ciò, che diffi. Conciosiache i Sacerdoti della Compagnia, totalmente opposti alle Militie ebree, non. ispiantarono Gerico, mà tramutarono Gerico in Gerusalemme, e secero d'vna vituperosa Città, ricouero d'intemperanze sentina di bestemmie, vna purificata Cittadella di Sion, fantuario della Divinità e oracolo de'dinini Precetti. Però le nostre Parole affai più si rassomigliarono alle Voci della Madre del Verbo incarnato, che alle Trombe de'Leuiti Mosaici. Vdite. Nonsì tosto entrò la Vergine nella casa di Zaccheria, che incontanente scacciò dall'anima di Giouanni la colpa originale, e riempl sì la Genitrice come il Figliuolo di Spirito santo, abilitando e l'vna e l'altro à salti profetici e à predittioni diuine. Vt audinit salutationem Maria Elisabeth , exultanit Luc. 1 Infans in vtero eius, & repleta est Spiritu 41. Sancto Elisabeth, & exclamauit voce magna. Ne'trè mesi poi, che l'immaculata Genitrice del Saluatore dimorò nell'Albergo, ogni mouimento di essa, ogni fillaba, e ogni sguardo fù perfettissima Scuola à tutta l'innocente Famiglia di consumata santità. Quiui non la trattennero o il vincolo della Pa-

rentela ò le accoglienze degli Albergatori. Per folo e puro profitto dell', Ospitio deificato, la Reina degli Angioli vi prolungo la sua stanza. Mansit autem Maria cum illamensibus tribus, NON ENIM SOLA FAMI-LIARITATIS EST CAVSA, quod diu man-🍂, SED TANTI VATIS PROFECTVS. Per ciò del Battista non si narra debolezza puerile, e appena nato si descriue penitente: percioche, inuigorito dalla presenza di tanto celestiale Donzella al più alto palio di vita santificata, diuenne, frà le voci di labbri verginali, ancor fanciullo gigante di spirito. Tempus, scrisse Ambrosio, filetur infantia, EO QVOD PRÆSENTIA in Luc DOMINI MATRIS IN VTERO RO-BORATUR, infantie impedimenta nesciuit. Et ideò in Euangelio nibil super eo legimus, nisi ortum eius, & oraculum; exultationem in vtero, vocem in deserto. Ad emulatione dell'illibata Parturiente, che formò Precurfori al Messia, prima che nascessero, i nostri Padri, nell'età della Compagnia nascente, anche ne' complimenti e ne'saluti, abbatteuano vitij e conuertiuano malfattori. Vt audiuit salutationem Maria Elisabeth, repleta est Spiritu sancto. Non proferiuano i

Lib.2. To.43 54.

veri Serui di Cristo parola ò complimentosa ò vana; e, su' primi accenti delle salutationi ciuili, spandeuano tante vampe di feruore religioso, che, chi gli vdiua, ò lagrimaua per dolore delle colpe, ò giubilaua per l'acquisto della Bontà. Tanto eravedere e vdire vn Alunno d'Ignatio, e molto più Ignatio stesso, quanto sentire nel centro del cuore vna rinouata Pentecoste, che con fiamma inuifibile distruggesse in. essi qualsisia ruggine d'assettione scorretta. Come, nell'apparire del Sole, tutta la Terra s'illumina: così, al comparire de' nostri Operarij, se ogni Casa non muta le tenebre delle operationi mondane in lumi di desiderij eterni, non siamo Figliuoli del nostro Padre, nè siamo Ministri dell'Euangelio. Così predisse Iob ne' suoi Oracoli. Et in vijs tuis splendebit lumen . Chiunque pro- 10b. fessa Apostolato, se, quasi Luminare della 32.28 Fede, ouunque passa, ouunque viue, e ouunque ragiona, non dilegua caligini, o pioue luce, decade dall' altura di tanto titolo, e perde i pregi del Senato apostolico. Se sei, sotto le bandiere di tanta Guida, foldato del Crocifisso, conuiene, che, dalle viscere di chi teco conuersa, tu strappi à

Mor.

264

viua forza ogni fibra di peccato, e nè pur lasci in chi ti ascolta ò l'orma di Lucisero. ò l'ombra della Maluagità. In vijs tuis fplendebit lumen. Ecco la vera diffinitione de' Santi Missionarij e degli Operatori Cristiani. Lib.16 In vijs quippe lustorum splendere lumen est. per mira opera virtutum signa sue claritatis aftergere, VT, QVOCVNQVE PERGVNT, To. 33 AB INTVENTIVM CORDIBVS PEC-CATI NOMEN EXCVTIANT. Tragga. ora ognun di noi, se à sè conuenga il cognome di Giusto e la figliuolanza d' Ignatio. Se la Giouentù delle nostre Vniuersità viue senza fallo; se i frequentanti delle nostre Porte non son tinti di colpa; se gli affettionati à noi e i nostri domestici accettano prima di morire, che di macchiarsi : fe, chi su Basilisco ò Tigre, per la nostra. familiarità diviene Ermellino e vola Colombo, fiamo nel Ruolo, che Gregorio descrisse. Che se nelle Anime, che si accosano à noi, durano delitti e indurano fragilità, segno è, non vscire dalle nostre labbra lampi di correggimento, nè scaturire da'nostri volti splendori di zelo . Vi quocunque pergunt, ab intuentium cordibus PEC-CATI NOMEN EXCUTIANT. Al cospet-

to d'Ignatio, anche gli aborti della Sinagoga nasceuano alla Fede, e, per vna sola. voce di esso, chi neofito quasi rifuggiua. al letamaio della detestata superstitione, ripiegaua l'vdito al Catechismo, e piegaua il capo al Battesimo . Quante Arpic nelle contrade di Roma, abbiurata l'incontinenza, si chiusero ne'Chiostri per salmeggiare e per piangere, compunte ò al tuono ò alla serenità del Santo Padre! Anche, prima della Religione stabilita, chi gli destinaua gastighi, rauueduto a' riuerberi della sua. fronte, genustesso gli chiese perdono: es chi col pugnale sfoderato l'assaliua per lacerarlo, butto l'arma, e si astenne dal parricidio. In fomma, l'iniquità sparisce, oue l'apostolato si affaccia. Vi quocunque pergunt, ab intuentium cordibus PECCATI NOMEN EXCVTIANT . Tal contrassegno, quasi spada à due tagli, mi passa l'anima à parte. à parte, qualora scorgo, non tutti gli Allieui, ò delle nofife Cattedre, ò delle noftre Porte, d deile nostre Chiese, viuere fenza taccia e di leggerezze e di brutisto, guando pero estas en esta ture .

88M Non creda , chi non compunges; di faldarmi la piaga , con protestare idouer.

T 4 Noi .

Noi, per buona regola di Magisterio, cominciar frà mondani con la loro, e finire con la nostra. Primieramente replico, forse più d'vno cominciar con la loro, proseguire con la loro, e terminare, per mesi e per anni, i discorsi e le conuersationi con. la loro, Affermo secondariamente, il Protesto fatto riuscire soprammodo necessitoso di comento. Imperoche, come, il condescendere taluolta alla tanto inuecchiata rusticità di chi poco conobbe Cristo, non. disdice: così infinitamente disconuerrebbe, se noi, per purgarli, ci lordassimo, e se., per ispruzzargli di latte, ci attuffassimo nella pece. Mi dichiaro. Sarebbe troppo violento l'assalto del nostro feruore, se cons chi à noi si accosta, subitamente ò spalancassimo la sepoltura, ò aprissimo l'inferno. Possiamo, con qualche periodo di materie indifferenti, spianarci la strada alla serietà di fillogismi minacciosi. Possiamo, ne'primi abboccamenti, lodare la loro profapia, ammirare la loro indole, esaltare la loro patría, approuare i loro studij, predire loro, quando rettamente viuano e gloriosamente sudino, e fregi di Magistrati e Mitre di Prelature. Non per ciò si permette à

noi, che da sì fatti oggetti trabocchiamo in soggetti, despressamente biasimeuoli, d indegnamente leggieri, ò indispensabilmente vani. Conciosiache, quando ò somentassimo il lusso, ò aggrandissimo il fasto, ò non detestassimo i trastulli, ò non atterrassimo fcene licentiose, danze effeminate, giuochi proibiti, diuerremmo, per bassezza di lusinghe, rei di quelle colpe, di cui sono colpeuoli i Cittadini di Babilonia, per l'esercitio di passatempi, in ogni pagina. delle diuine Scritture, sententiati al fuoco. Onde conseguentemente, chi s'impantana nella viltà di sì schifi discorsi, non condescende, mà cade, e si precipita dalla sommità del Tempio ne' più cupi fondi d'ogni valle Filistea. Così dichiarò a'suoi Monaci Gilliberto Abate. Qui enim ad vanas fabulationes prolabitur, NON CONDESCEN-DIT. SED CADIT.

Peggio notabilmente traligna To. 58 89 dalla sublimità religiosa, chi, per mostrarsi confidente, palesa ogni secreto, ancorches buono, del suo Chiostro à gli Abitatori del Secolo. Da ciò come Cristo Redentore ritirò i suoi Discepoli, così S. Agostino allontanò i suoi Canonici, ammonendoli se-

Ser. 36 faper Cant. 493.

riamente, à rinserrare dentro le mura della Casa santificata i successi etiandio giustificati di essa, e i Riti celestiali della Regola. A'Cani non si gettano nè calici nè manipoli, per timore, che co' denti non facciano in pezzi i facri strumenti del Tabernacolo; e a'Cinghiali non si porgono Perle, le quali, Beltie sì feroci, indubitatamente e sporcherebbono colla schiuma, e romperebbono co'piedi. Così accaderà à Voi, foggiungeua il Santo, fe à gente incapace di fpirito manifesterete gli vsi nostri spirituali, che certamente esporreste alle risa de' besfardi, e, dietro allo schernimento delle nostre costumanze, sfregierebbono costoro noi, ò come vantatori di virtù non praticata, ò come trasgressori di bontà imposta. e non eseguita. Allegaua, per ciò, egli, à corroboratione di sì necessario assioma, les parole dell'Euangelio, indorandole con la sagacità di breue, mà vtilissimo documento: Matth Nolite fanctum dare canibus, nec proieceritis margaritas vestras ante porcos : ne forte conculcent eas pedibus suis, & canes conuerfi di-Temp rumpant vos : ideft , poft contemptum marga-1.42 ritarum veftrarum, etiam molefti fint vobis. Nolite ergo illis projecre, qua contemmunt.

Che

Che se chi espone Turiboli e butta Gioies aizza mastini e risueglia siere à danni nostri, per la incapacità, che la più parte de' mondani hà di penetrare le midolle della perfettione: quanto più essi ci calpesteranno, fe nel loro feno deponeffimo, non perle, mà ghiande, non gemme del Rationale mà fabbia e spazzarura d'ogni nostro angolo ? Se fiamo ludibrio di essi nel raccon= to di attioni riuerite, come non diuerremo materia delle lor beffe, se loro discopriremo, e la miferia delle nostre passioncelle, e la vmanità delle nostre brame, e'l gastigo delle nostre, benche leggerissime, colpe? Ah, ah, indegna comunicatione di ciò, che merita nascondimento e sepoltura. Spacceranno voi, che si scioccamente parlate, rattiepidito e inauueduto, e riputeranno men fanto l'Ordine, in cui l'inesplicabile vaghezza d'inuiolata Offeruanza rimane appannata per nei ineuitabili à chi viue , e temerariamente diuulgati da chi non sà tacere, e da chi si sida di chi l'insidia las oleine out i

90 Nè, à difesa di tanta scipitezza. vale addurre gli applausi, che l'Egitto sà a'Figliuoli d'Israele nella participatione de

segreti. Con finto sorriso vi spingono à ragionare, non perche approuino il seccume la pula e'l loro, che a'loro piedi depositate : mà per la fidanza, che concepiscono, di douere, à suo tempo, riuoltare ciò che odono, in confusione di chi odiano: Verrà l'ora, quando, per sua discolpa e à nostro rossore, metta la loro asturia nel mezzo delle piazze, quel che noi, inconsideratamente, e con vana speranza di mantenuto filentio, dalle nostre sale trasportammo nel loro vdito. Parue, che di ciò fosse ò presago ò proseta Gregorio Nazianzeno, quando a'Ciarlatori rinfacciò la metamorfosi de'risi in laceramenti e delle nostre persone e de'nostri abiti. lactatis sermonibus hostis arridet, NON QVOD PROBET, fed quia acerbe atque amarulente RECONDIT, vt, oblata occasione, aduersus eum ipsum, qui concredidit, VIRVS EVOMAT. Si ridirà, dopo vn mese, in ogni circolo, in ogni orto, in ogni adunanza di Roma, quanto vn di Noi imprudentemente scarico nell'orecchio del domestico, per più seco vnirlo col vituperoso legame degl'interni accidenti non taciuti. Deh, da noi si adoperi quel doppio argine, che Iddio pole alla lingua.

Orat. 3.de 1 ace. To.59

dell'huomo: affinche, prima di proferire parola, e la verecondia de' labbri e il candore de'denti c'insegnassero ad esaminare si la vtilità e sì la conuenienza. Ogni Secolare tragga luce da'nostri fatti, e ritragga veneratione da'nostri detti. Nulla scorga in noi, che non lo stimoli, à temere l'Eternità, e niente oda, che non lo spinga à Dio . Videat in vobis quod diligat , CER- Lib.4. NAT, QVOD IMITARI FESTINET. cp. 99 Così scrisse à gran Personaggio Gregorio To.22 Papa, e così intimo io, per conchiusione 34. del primo punto, à chi desidera di verisicare in sè l'allegato testo di Dauid . Os iusti meditabitur sapientiam ; & lingua eius lo-

quetur indicium .

Ciò da Noi si adempirà, se nelle nostre Case sauiamente e santamente discorreremo trà noi, Sarebbe impossibile in-Alloggi stranieri auuilire a'mondani il Mondo, se prima non facessimo di esso seuera. censura, spregiandolo nelle sue apparenze, condannandolo ne'suoi errori, e screditandolo ne'suoi vanti. Se oue la Religione, dopo il cibo, ci permette qualche respiro e dallo studio e dal lauoro, in vece d'idolatrare la grandezza, la sbefferemo; e fechia-

chiameremo Grande, non chi tal nacque, ò chi tal diuenne, mà chi di massimo si fece minimo per Cristo, vsciremo dalle nofire Sale, come gli Apostoli vscirono dal Cenacolo, ad infiammare chi ghiaccia, à raffreddare chi arde, ad vmiliare chi fale, a folleuare chi geme. Per lo contrario, fei in cambio di preuedere i rischi degli Aggranditi, i supplicij de'Superbi, le pene de' Delicati, i pianti e gli spasimi degli Auuola ne'follazzi, o inuidieremo la loro giocondità, ò rimarremo attoniti alla loro altura, diuerrà la nostra conditione peggiore assai dello stato de' Secolari, vgualmente, com' essi, prini di corone nel tribunale di Dio, e non, com'essi, nelle praterie del Secolo e festosi e inghirlandati . Grida Agostino : Erudimini, qui iudicatis terram : IVDICA TERRAM, NE' SIS TERRA. Si enim terram iudicaueris, CÆLVM ERIS, & in. te factam gloriam Domini enarrabis . Geli enim enarrant gloriam Dei: Si AVTEM TERRAM NON IVDICAVERIS, TER-Pfal.3. RA ERIS! Si autem terra fueris, ad eum pertinebis ; cui dictum eft , Terram manduçabis. Disapproua S. Agostino quell'abbomi-

nata idolatria di voci ò maestose d stupidi-

Ser. 94 Temp To.43 58,

te, con le quali talora, anche Lingue consecrate all'Euangelio, discorrono de'teatri, de'tornei, de'conuiti, dell'onoranze e delle ricchezze, come se à si fatte malie le Dottrine di Dio viuo è non dessero il ripudio ne Profeti, ò non minacciassero la dannatione ne' Vangeli. Se sei seguace di Cristo, nato nella stalla e morto si la Croce, sei indispensabilmente necessitato ad abbominare ogni oggetto, che si oppone ò alla. bassezza del presepio ò à gli obbrobrij del patibolo. Come dunque adori ciò che il tuo Signore non volle, e ciò che il tuo Dio condanna ? Ohimè, troppa voglia ne'Col-tiuatori del Caluario d'interuenire à gli anfiteatri della gloria, e di vedere gli archi baleni della pompa. Qual marauiglia è poi, se nelle nostre menti profondamente s'improntino le fallaci figure del Secolo ingannato, mentre tanto in esse e l'occhio si fissa e l'anima fi raggira? Diffidiamo di sprezzare le lusinghe ò della magnificenza ò del piacere, le l'Odio à si perniciosi oggetti, anche quando per violenza di ciuità gli habbiamo presenti, non ci cala le palpebre, e da essi non ci slontana col cuore, Lo stesso Incanto, che imprigiona incontiSer. 13 in Pf. 118. To.42 38.

nenti, se guardano volti coloriti, incatena. curiosi, se rimirano guernimenti ammirati e alberghi risplendenti . Ascoltiamo Ambrofio . Facile capit oculos FORMA , NISI EOS ODIA PREMANT IVSTA, & im. puritatem indignatus auertat affectus. Intendete, Padrie Fratelli miei! Se lo sdegno non ci rende oltremodo schifosa ogni vanità della vita presente, l'ameremo, comes l'amano i figliuoli delle tenebre, mà nonla goderemo, com'essi la godono, Quel tanto ragionare d'ogni nouella, d'ogni successo, d'ogni nouità: quell'vscir noi dalles nostre riue, che sono le vite de' Santi, gli oracoli delle Bibbie, i misterij della Fede, i tesori della Croce, la sublimità della Vocatione, come ci empie le bocche di abbietto pattume, così ci sopraffarà il cuore di stima plebea verso l'insaponate ampolle e de Palazzi e delle Corti. Così prediffe il già più volte allegato Ambrofio. Alliga. fermonem tuum, ne luxuriet . Sit restrictior , ET RIPIS SVIS COERCEATUR . CI-TO' LYTYM COLLIGIT AMNIS EXVN-

Lib. I. Offic. c.3. To. 58

4.

DANS. Beati noi, se, ad imitatione 92

de Principi del Cielo, ristringessimo i ragio-

gionamenti nelle nostre Stanze à mere lodi della Diuinità, vnicamente venerando i Reami eterni, gli Attributi diuini, e i Grandi del Cielo. Tutto il Mondo si commouerebbe da vn polo all'altro, per deteftare peccati, per proporre miglioramenti, per esiliare abusi, per ripigliare virtù, per riformare costumi, per riordinare le Prouincie Cristiane all'idea de' primi Credenti, fe ogni Seruo di Dio proponesse a'Compagni l'importanza della Salute, il terrore del Giudicio, le immensità della Beatitudine, la maestà, l'infinità, l'onnipotenza di chi ci creò. Clamabant alter ad alterum: San-Elus , sanctus , sanctus , Dominus Deus exercituum, plena est omnis terra gloria eius. ET COMMOTA SVNT SVPERLIMINARIA CARDINVM, & domus repleta est fumo. Et dixi, va mihi. Vogliamo abbassare fino alla poluere i più Sublimati del Secolo ? parliamo frà noi altamente di Cristo. Pieni di Dio, aggireremo tutte le Regioni della Terra, tutte le spauenteremo. Peroche, chi hà discorso nella fronte, e chi hà battesimo sul cranio, non vuol dannarsi, e si abbandona sù le braccia di chi vede, per la copia dell'ali e per la pietà delle

112. 0.

voci, Assessore del trono e Cherubino di gratia. Clamabant alter ad alterum. Senza sì beati clamori, niun mai ci crederà ò An cangeli od Apostoli. Appunto seguirà, con me seguì à Socrate; quando, interrogato qual concetto formasse d'vn famosissimo Greco, viuente ne'fuoi anni, giuro di non conoscerlo, quantunque e più volte l'hauesse veduto, e ottimamente sapesse le qualità di esso. Se non l'odo ragionare, non ofo di diffinirlo . Haud scio , inquit : num quam enim cum eo locutus sum . An tu aliter id difp. Jeire non potes ? nullo modo . A noi pure niuna Tusc. Dote basta, per accreditarci col Mondo, se il To.60 Mondo non ci ascolta spregiatori di sè e innamorati del Cielo. Sempre griderà: Nons conosco, qual sia lo spirito di sì erudita. Comunità, percioche ne priuati discorsi fon dubbioso, come ragioni. Nunquamis cum ea locutus sum. I tanti Viandanti alles due Indie, i tanti Missionarij de'nostri Monti, i tanti Predicatori e nelle publiche Piazze e nelle nostre Chiese, i numerosi Catechisti de'rozzi fanciulli, gli ammirati Macstri della giouentù più adulta, i Confessori zelanti de penitenti compunti, la modestia. dell'abito, la purità della vita, la tempe-

ranza del vitto, l'esercitio della penitenza, la sodezza della dottrina, la granità de'volumi, i tanti ministerij della Compagnia non potranno dichiararla apostolica, se a' suoi Operatori, ne'priuati abboccamenti, mancasse la santità delle voci. Ciascheduno, fattosi Socrate, per discreditarci in tanta. copia, di manipoli pesanti, di talenti acclamati, di Popoli conuertiti, di Eresiarchi confusi, di Gentili convinti, direbbe: Haud scio: nunquam enim cum eis locutus sum. Ses questi Letterati fossero Serafini, publicherebbono e à noi e à sè, non le ostentationi de' Grandi, mà le grandezze di Dio. Clamabant alter ad alterum, Sanctus, Sanctus, San-Etus, Dominus Deus exercituum .

I celestiali clamori de' beati Spiriti mi guidano ad vn breue esaminamento del terzo punto proposto. Os Iusti meditabitur sapientiam, or lingua eius loquetur iudicium. La pratica di si eleuata Massima, so à noi gioua nelle Case straniere e nelle nostre, molto più ella e ci gioua e ci bisogna nelle Chiese di Cristo. In esse co'peccatori debbono i Sacerdoti mutare le strida, de'Serasini nella delicatura di quell'aura, morbida e di quel zessiro soaue, presso cui lddio si presento ad Elia. Post ignem SIBL

LVS AVRÆ TENVIS. Tanti scontorcimenti di viso, tanto sparpagliamento d'oc-19.12 chi, tanta vampa di correttioni, tanta acer-bità di protesti, e tanto scotimento di capo, non compungono chi si accusa, mà scacciano chi piangeua . Non in igne Dominus . Nè mi si opponga, senza suoco nè pur l'Oro purgarsi, e molto meno purificarsi il Ferro dalla ruggine inuecchiata, fenza arfura di carboni. Permetto fiamme: anzi voglio, che ci tramutiamo in Fuoco con chi giace a'piedi nostri deplorando misfatti. Mà in quel Fuoco ogni Ministro di Dio si trasustanzi, la cui sustanza è Iddio stesso.

Dominus Deus tuus Ignis consumens est.

Sopra tal Testo, teologicamente distingue S. Bernardo due sorti di Frauma. Vna di terrore, adoperata da Moisè nell'antica Legge, l'altra di amore, víata da Cristo nella nuoua. Il Zelo, che spauenta e che mi-Ser, 57 naccia; turba, non fana; brucia, non pursuper 'ga; dissa l'anime, non le risa. ARDOREM Cant. HABET, NON AMOREM; COQVENS, Toss NON EXCOQUENS; mouens, non promo-395 uens. Di esso si valgono quei Sacerdoti, ò indiscreti, ò ignoranti, ò impatienti, che sempre tuonano, e non mai si rasserenano, armati di fulmini e priui di rugiade . Il Ze-

10,

lo, all'incontro, che fantifica, toglie l'occasione a'delitti, apre il Cielo a'lagrimanti, pinge gl'inganni di Satana e le brutture del fallo, mà promette e riforgimenti a'caduti, e trionfi a'debellati, e porto d'indulgenza à gli vsciti dal naufragio. Tal Vampa non è diuina, mà è Dio stesso, che così opera ne suoi Ministri, à risorgimento de quatriduani. At verò Ignis, qui Deus est. CONSVMIT QVIDEM, SED NON AF-FLIGIT, ardet suauiter, DESOLATVR FELICITER. Est enim vere Carbo desolatorius, sed, qui sic in vitia exerceat vim ignis, VT IN ANIMA VICEM EXHIBEAT VNCTIONIS. Rifletta in sì nobili protesti ogni Sacerdote à sestesso, e vegga, se i fuoi ardòri fiano torrentacci di fuoco fulfureo, vícito dalle bocche di Mongibello, per desolare afflitti, e per allontanare chi ritorna à Dio: ò pure se sieno quelle amorose piogge di fiamme celestiali, che, posatesi sù le teste degli Apostoli, non arfero loro vn capello, e gli spinsero à diuulgare perdono, anche à gli stessi Crocifissori del Crocifisso. Ignis, qui Deus est, CONSVMIT, NON AFFLIGIT. Per tanto, chi a'genustessi penstenti mette siele nel cuo-

re, non è Luogotenente di Cristo; le cui fiaccole, come sono fuoco alle colpe, cosi sono balsamo all'anime. Qui sic in vitia exerceat vim ignis, ve in anima VICEM EXHIBEAT VNCTIONIS.

Questo Balsamo, abbominato da' crudi Amministratori di tanto Sacramento; viene riprouato come stimolo à nuoui peccati. Per ciò esclamano: quando i malfattori prostesi a' nostri piedi ci prouino così misericordiosi, come voi ci volete, appena vsciti dal Tempio, ritorneranno al Teatro, allettati dalla facilità dell'indulgenza conseguita, à nuouamente lordarsi. L'esperienza mostra, non seguire vera Mutatione di vita ne'ribellati dalla Legge, se alla soauità non si surroga il rigore. Di ciò, già che voi ricusate mè d Diffinitore d Giudice; fi accetti da voi Arbitro S.Bernardo. Grida l'amoroso Abate ad altissima voce: Ser.44 VNCTIO HÆDOS VERTIT IN AGNOS, & de sinistra transfert in dexteram Peccatores. Anche Beemot, Dragoue di squame impenetrabili, diuerrà Tortora di piume inargentate, se delicatamente, chi l'ammaestra; gli bagnerà le scaglie con acqua angelica di profumata soauità. Vnetio Hados

Super Cant.

140.

vertit in Agnos. A' detti di Bernardo fi conformarono i fatti di Cristo, e i dogmi da. lui lasciati à noi, per apostolica istruttione di fauiamente conuertire. Banchettò egli e con Zaccheo e con Leui, senza loro rimprouerare la tirannia de'datij. Accolse lodò e benedisse Maddalena, sirena di tante stragi, e caligine, che à tutta Gerusalemme cagionaua scandalosa eclissi di abbominata incontinenza. Sopra il prodigo Figliuolo versò fiumi di carità, ricreandolo con sinfonie, ristorandolo con vitelli, nobilitandolo con gioie, e glorificandolo con broccati. Anche à Malco, grida il Nazianzeno, se tà, per troppo zelo troncherai l'orecchio, offenderai il Saluatore, che non vuole spietati, mà amorosi i suoi Custodi. Si zelo inflammatus Malchi aurem pracideris, IN-DIGNE' FERET. Or se l'Istitutore della Confessione, à Malco, che l'assalta, che l'ingiuria, che l'incatena, non vuole, che s'insanguini la pelle: come comporterebbe, che à Malco lagrimoso, addolorato, e pentito, con macine di adirato correggimento e pestassimo l'ossa, e stritolassimo il capo? Se si dolgono della maluagità, e se agonizzano nella reminiscenza degli errori, perche

Orat. ad Arian. To.59

aggiungere tormento à chi spasima, e terrori à chi trema? Ah, muoia, scrisse S. Efrem, chiunque à gli affannati imploratori della diuina misericordia nega misericordia e dinunzia gastigo, chiude il Cielo e apre l'inferno . Non fon'io, dice il B. Eremita, che riprendo Sacerdoti crudeli. Iddio è, che, per bocca del suo Profeta, gli esclude dalla Chiesa, e gli rilega di là dal Mondo, perche non tolgano la speranza à chi pian-Parzn ge. Cerne porrò, QVO PACTO IMMISE-25. RICORDES REDARGVAT. Pro eo, inquit, quod non est recordatus facere misericordiam, & persecutus est bominem inopem & mendicum, & compunctum corde mortificare, DIS-PEREAT DE TERRA MEMORIA EIVS. Più di Efrem Diacono freme Giouanni Grifostomo Patriarca, chiamando inaudita barbarie l'austerità di chi sgrida addolorati. Qual Barbaro, e quale Scita negò ricouero, o nella spiaggia o nel porto, à quelle Naui, che, sbattute dalla tempesta e assogate dall'onde, rompono nelle firti e arrenano ne' guadi? Tù ardisci, di risospingere nelle voragini della disperatione, chi, scampato da'vortici dell'empietà, t'inuoca Medico delle sue ferite, e conforto delle sue pene?

To. 30 64.

Tu, licet videas tantis attenuatum malis, IA-Ho. 21 CENTI TAMEN INSVLTAS, corpusque in cara illius conuicijs laceras, atque affictionem ad Ro afflictioni, velut tempestatem tempestati su- To.42 peraddis: FVGIENTEMQVE AD POR-114. TVM, in scopulum incidere, ac naufragium Mari gravius , pati facis . Et quo modo ad Deum dicis , miferere mei?

Baci di Colomba, e non graffia-95 menti di Nibbio, richiamano al pentimento i maluagi. Sarà, per ciò, reo de'delinquen. ti messi in fuga, chi, in vece di attrargli alla Croce con flauti di promessa Beatitudine, da essa gli allontana con la trombadella profetata dannatione. Poppe, poppe ci vogliono, che grondino latte, e non afte, che squarcino cuori. Nè tal misericordia è configlio: ella è precetto, tanto indispensabile, che ad animi, quantunque immaculati, da Cristo si chiude l'vscio in qualsissa abbondanza di virtù, se non l'osseruano. Si rimirino le cinque Vergini, inghirlandate di gigli e addobbate da bisso; tuttauolta non ammesse alle nozze, per mancanza di olio, Ser. 14 Oleum tuum, scrisse Ambrosio, MISERI- in pl CORDIA TVA EST: QVO etiam COL- To.42 LISA SCOPVLIS PECCATORYM FO- 57. VEN-

VENTUR CORPORA. Hoc oleum Vulnerato à latronibus Samaritanus infudit. Con. esso le sagge Vergini entrarono à regnare coi Messia. Que autem in vasis suis oleum. non tulerunt, boc est, non babuerunt prudentiam & MISERICORDIAM, EXCLVSAE SVNT. Nè la tua contemplatione, nè la. tua penitenza, nè la tua vmiltà, nè il tuo zelo ti renderanno, dice il Santo, grato al Saluatore dell'anime, se tù con queste, inginocchiate nella confessione, non vserai piaceuolezza di voci e delizie di speranza. Come mai ti aggregherai a' Ministri di Dio in sì alto Ministerio, se tù mortifichi rauueduti, e se differisci, senza euidente necessità, l'assolutione a'lagrimanti: mentre Iddio apre il seno, allarga le braccia, e dichiara suo primogenito, chi confessa peccati; es protesta, asiai più trionfarsi in Cielo nella compuntione d'vn empio conuertito, che nel feruore d'innumerabili giusti perseue-Lib.t. ranti nell'innocenza? Gradientem per deuia, Ep.16 carpentem denuò rectum tramitem, TOTA To.32 DOMINVS AVIDITATE COMPLECTI-TVR. Può, per auuentura, ò più farsi ò

più dirfi, e da Cristo nostro Maestro, e da Gregorio Magno, suo Vicario e nostro Pon-

## INFERVORI E CONSOLI. 315

tefice ? Tota Dominus auiditate complectitur. In tanto egli, mi fi replica, nelle plaghe dell'assassinato Viatore trassuse e vino ed olio. E io, à chi così mi oppone, rispondo; Dalla prudenza del Samaritano esfersi adoperato col moribondo Ferito, non aceto, ma vino. Non nego, che non si esprima à chi preuaricò, quanta fia la suentura di chi viue inimico di Dio. Ciò nondimeno si dichiari talmente, che non confonda, mà ricrei il lagrimante. Vinum & Oleum. Ah, ah, ah, io pure dico con Geremia, impass riamo à ragionare. Os iusti meditabitur sapientiam, & lingua eius loquetur iudicium. Non discacciamo da Santuarij del nuouo Testamento, chi in esso entra carpone, detestatore di falli e pronto vendicatore delle colpe commesse. Sia la nostra Lingua vn. nastro di finissima seta, colorito in grana, che vnisca i miseri rauueduti, e à Cristo per la speranza, e à Noi per la considenza. Vitta coccinea labia tua. Tal certamente non è quella Lingua, che con asprezza maltratta penitenti, e da'suoi piedi li ributta. Vdite Gilliberto. Lingua hac coccinea est. sed VITTA NON EST. NON ENIM LIGAT, SED DISSIPAT. Male succendit, QVI A

4-3. Ser. 24 fuper Cant. To. 58

Canr.

# 316 LINGVA RELIGIOSA

SVCCIDIT VNITA. E Iddio volesse, che i foli Confestori della Compagnia, per tale impatienza di parole e per tal'ira di periodi, alienassero dalle nostre Case i soli peccatori. Il tanto ardore, con cui indiscretamente, à difesa del nostr' Ordine, alcuni sparlano, ò di chi poco l'ama, ò di chi talora, anche amandolo, ò non l'aggratia ò l'aggraua, esacerba chi ei odia, e ci rendes ediosi à chi ci amaua. Se non tutte le decisioni degli Arbitri e de' Tribunali sono à fauor nostro, stoltamente dichiariamo nostri odiatori i Giudici delle Cause e gli Assessori delle Raunanze. Non sarebbe ciò, mutare i pretiosi legami, che vniscono disgiunti, in arrugginiti coltelli, che dalla. nostra Religione e diuidono e smembrano, chi la riueriua e la glorificaua? Male succendit, quia succidit vnita. Lingua bac VIT-TA NON EST. Non enim ligat , fed diffpat. Deh, non sì presto publichiamo nostro nemico, chi non si soscriue a' nostri fogli. Talora, per la oscurità delle nostre ragioni, non può beneficarci, chi giudica: e bene spesso, ò perche male rappresentiamo la giustitia delle nostre proposte, ò perche chi decide, non pienamente le intende, per-

# INFERVORI E CONSOLI. 317

mette Iddio, che le Assemblee non ci fecondino con piogge di gratie, e ci confondano con lampi di negamenti . Tanto più douremmo noi e rasserenare con ossequij e ammollire con sommessioni, chi ò non seppe ò non potette secondare le nostre brame . Padri miei , guadagnare chi ci odia , e non alienare chi ci ama. Faui di veneratione co'Grandi, ancorche non cistimino, perche addolciti comincino à stimarci; non Fiele di doglienze, che astringano ad efferci contrario, chi si riputerà creduto da noi offenditore. Per quanto amiamo, che la Compagnia sia amata, ragioniamo sempre con riuerenza anche di chi ci punge, ci tratt'am o i peccatori con voci di pietà,e non con tuoni di amaritudine.

Tutto ciò e più di ciò si auuererebbe, quando à Dauid si vbbidisse. Os lusii MEDITABITVR sapientiam, & lingua,
eius loquetur iudicium. Ruminare prima di
parlare, e lungamente tacere, prima di discorrere. Ogni virtù abbonderà nelle nostre
Case, quando vi siorisca il Silentio. Scrisse,
in tal riguardo, Bernardo ad Ogerio Canonico. Silentium cultus Iusticia est. Ad hunc
erga iustiva cultum, AD HANC OMNIVM

I(a.22 Ep.89 To.58

#### LINGVA RELIGIOSA 218

VIRTVTVM MATREM, NVTRICEM, CVSTODEM, te inuito, te prauoco. Nel che si auuerta, non intitolarsi la Taciturnità sola madre delle virtù, mà protestarsi insieme e nutrice e custode. Virtutum omnium matrem, nutricem, custodem. E vuol dire, senza prolungata e tacita riflessione alle parole da dirsi, niun mai poter ragionare ò apostolicamente ò fauiamente. Or, per terminare il Ragionamento odierno, quei foli faranno Oracoli di Cristiana compuntione a'malfattori dolenti, e fuor di Chiesa diverranno porporati Nastri, che à noi congiungano e Prelati e Principi e Caualieri e volgo, che, meditando attentamente Euangelij, e vnendo le loro labbra a' labbri di Cristo, impareranno dal Verbo eterno, à formar voci di Eternità. Conciosiache, se della Sposa, ne'sacri Cantici, potè dirsi: Pauus distillans labia tua, prima similmente ella disse; Osculetur me osculo oris sui. Esclamo con Gilliberto à tutt'i miei Figliuoli, e dico ad essi : Non enim de Sponsa labijs exprimerentur dul-cedines, SI NON LABIIS IMPRIMEREN-TVR DILECTI. Perche Ignatio, Padre nostro, sù tanto intimamente vnito sempre con Dio, per ciò apparue sempre così pro-

Cant. 4. 10. Cant. I. I.

Ser.34

**super** Cant.

To. 58

488.

# INFERVORI E CONSOLI. 319

digiosamente mellistuo, e co'peccatori chesfenza numero rauninò alla Gratia, e co' Grandi, che, aunersi à Noi, rendette Fondatori delle nostre Case, Benefattori delle nostre Vite, e Protettori delle nostre Leggi. Vniamoci à Dio con prosondità di contemplatione, e poi giubileremo di vedere vniti à Noi, e chi ben crede, e chi non crede. Os Iusti meditabitar sapientiam, o lingua eius loquetur indicium. Così sà co'primi Padri, così è, e così sarà frà Noi.



# SERMONE IX. nella vigilia di S. Francesco, Apostolo dell'India.

Parum est, vt sis mihi seruus ad suscitandas Tribus Iacob: ecce dedi te inlucem Gentium, vt sis salus mea vsque ad vltimum Terræ. Isa. 49.

A beata emulatione di S. Francefoo, viuiamo indifferenti, à Ministerij, à Cafe, à Climi, e à Prouincie.
Sù tale Indisferenza si fonda l'Apostolato, à cui la Compagnia aspira,
ed à cui giunse il grande Santisicatore dell'India, col pregio d'inauditi
Miracoli, con la conquista d'innumerabili Anime, coll'esercizio di segnalate Virtù.

E marauiglie , le virtu, le conuer- 97 sioni, i regni trasferiti dall'Idolatria alla Croce, ell'immenfo, fascio delle Prerogatiue e delle Glorie del tanto celebrato Fran-

cesco Apostolo dell'India, sono sì note à Voi, che mi vdite, che io apparirei e otioso e temerario, se lungamente nel disegnato Ragionamento le dichiarassi. Ciò farei, se dentro le Chiese discorressi a'Popoli e a'Principi nella solennità del Sanco, i cui pregie i cui stupori procurerei di colorire sì fattamente, che ognuno intendesse, il nostro Apostolo di poco inferiore à gli Apostoli di Cristo, nostri Maestri e Fondatori della Chiefa. Diuersamente giudico di operare, mentre parlo à chi meglio di me, intende l'infinito Tesoro del nostro Beato. M'ingegnerò più tosto d'inuestigare, à nostro profitto, in qual guisa egli giungesse, e possa. ognun di noi giungere all'altura dell'Apostolato. Ad essa egli si sublimò coll'osseruanza dell'allegato Oracolo, mentre, nonsodisfatto di santificare nell'Europa chi credeua, paísò à gli vltimi confini dell'Asia, per illuminare Gentili, e per publicar l'E-uangelio alle numerose Nationi di quegl'immen-

# 322 INDIFFERENZA

mensi Distretti, che sacrificanano, nelles Vittime, l'Anime a'Sassi idolatrati. Rassomigliò la Luce, che non mai quieta. Passa ella da vn Tropico all'altro, e quando splende nel Polo settentrionale, e quando spande i suoi raggi nel Polo del mezzo giorno. Questa è l'Indifferenza a' Luoghi, si praticata da Francesco, e sì propria nostra. Secondariamente, la Luce, come colorisce, ne'giardini de'Principi, Anemoni e Peonie, così auuiua,ne'fossi e'ne'muri,vilissime erbe e pruni miserabili. Con vguale studio i Lumi del Cielo, nelle viscere della Terra, assodano vilissimo rame e finissimo oro: e tanto sono formatori di diamanti, come sono lauoratori di tufi . Dedi te in lucem Gentium. . ut sis Salus mea vsque ad extremum terre. Queste due Indifferenze di Luoghi e di Ministerij rendettero Apostolo dell' Oriente Francesco, e renderanno Noi Operatori apostolici della Chiesa: se, distaccati da. qualunque o Albergo o Emporio, ritireremo similmente l'inclinatione propria dagli Vfficij più ammirati : e, purche saluiamo Anime e illuminiamo Peccatori, niente affatto ci curerenio o di Cattedre luminose o di Case prouedute. Questi saranno i due Pun-

# A LVOGHI E A CVRE. 323

Punti del mio Discorso, affinche, emulando le virtù del nostro Apostolo, tutti corrispondiamo all'apostolica santità della nostra Vocatione.

Dedi te in lucem Gentium. La Luce non mai si ferma, e sempre corre, à beneficio del Mondo. Tali ci volle Ignatio, che per prima Legge del suo Istituto, dinunziò a'Iuoi Seguaci : Nostra Vocationis eff, diner sa loca peragrare, et vitam agere in qualis Mundi plaga. Traffe il Beato Legislatore questa pietra fondamentale dell'Ordine istituito dalla sommità del Monte Oliueto, oue altrettanto intimò a'suoi Discepoli il Saluatore auniato al Cielo. Et dixit eis: Euntes Marc, in Mundum vniuersum pradicate Euangelium 16.15 OMNI CREATVRÆ . Illi autem profetti pradicauerunt VBIQVE. Ecco la Base della vita apostolica: non prefiggersi Luogo, non inchiodarsi à Città, abbracciare tutto il Mondo per campo de'fuoi fudori. Il che rilieua tanto a'veri Ministri del Verbo Eterno e a'feruorosi Promotori della sua Fede, che, quasi oso dire, tale virtù bastar sola à prodigiose imprese di Prouincie migliorare e di Regni compunti. Attenti. Comparue ad Ezechiele il Carro della diuina Gloria, che

do-

doueua illuminare le accecate Regioni del Paganesimo. Per condurlo, si sottomisero al timone della Macchina, vn Huomo delicato, vn Bue lento, vn'Aquila inquieta, e vn Leone capriccioso. Io chieggo al Profeta di Dio, come mai speri di vedere guidata la Mole da Bestie tanto difettuose. La guideranno, mi risponde. Conciosiache a'tanti mancamenti de'quattro Conducitori supplisce l'vniforme volontà di correre. oue lo Spirito santo gli spinge. L'Aquila foruola e sbrana : il Leone diuora. e rugghia: il Bue più volentieri fi fatia d' erbe, che non affonda l'aratro: l'Huomo, molle di membra, aspira à diletti, e scansa lauori. Tuttauolta, perche niuna delle Guide hà stanza ferma, d'onde ricusi d'vscire. presenteranno il celeste Tabernacolo à quante Genti Iddio decretò di palesarlo. Ecco il capitale del lor ministerio, e la sustanza.

Ezech de'loro fini. VBI ERAT impetus Spiritus,

1. 12. ILLVC gradiebantur, nec reuertebantur, cum
ambularent. Io pure non temo, o leggerezza di genio, o lentezza di complessione,
o asprezza di costumi, o morbidezza di fangue, che talora recano seco alla Religione
dalle Case paterne gli Alunni della Com-

#### A LVOGHI E A CVRE. 325

pagnia, purche gli fcorga non affissi più ad vn Collegio che all'altro, e pronti à correre, oue l'Vbbidienza gli chiama. Piaceua all' Armento la verdura de' Prati: non. però, à fin di goderla, schiuaua, o di salire montagne o di viaggiare in diserti . Così nel Leone erano infatiabili l'ingordigia de'carnami e la voglia di prede: con. tutto ciò lasciaua e mandre e fiere, oue l' Onnipotenza di Dio lo voleua, o ne' liti dell'Oceano o nelle piazze delle Metropoli-Nella stessa forma l'Huomo e l'Aquila superauano le loro passioni sì di guardi curiosi come di conforti delicati, per secondare, chi li trasferiua dalle Sale de' conuiti e da'Monti illuminati à grotte oscure e à sco-gli infecondi. VBI ERAT IMPETVS SPI-RITVS, illuc gradiebantur. Quando ne'Fi-gliuoli d'Ignatio regni l'indifferenza a'Luoghi, dissimuliamo in essi qualche naturale difetto, che il Zelo assai presto o raffrena. o dilegua. Ricuserei Angeli e accetterei Mostri, quando i primi, sodisfatti della i propria innocenza, si vnissero talmente o alle Patrie o alle Vniuersità, che ne pure la Voce di Cristo, che parla ne' suoi Ministri, bastasse ad ischiodarli: e quando gli

altri , meno addottrinati e men miti, mà affai più suelti e pronti, si offerissero a'viaggi della carità e alle mete dello spirito, che non han meta . Facies Hominis & facies Leomis . Si accostino, se non s'inchiodano. Facies Bouis & facies Aquila. Anche costoto di tutto cuore ammetto all'ingrandimento della profetica Fabbrica, se à mè giurano d'inuiarsi, oue Iddio gli auuia. Ognuno, anche mediocre di talenti, anche acceso di voleri, anche stimolato à voli, e anche o necessitoso o volonteroso di prouedimenti, si adoperi dal nostr'Ordine in grandi Opere del culto diuino, e si sperino notabili auanzamenti dalle fue industrie nel ben de proffimi, se fiam sicuri, douer correre, oue la diuina Gloria l'inuita. Dedi te in lucem Gentium, et sis salus mea VSQVE AD EXTREMVM TERRÆ. Il Sole nulla hà in sestesso, non frutti, non biade, nonmetalli , non gemme : e nondimeno tutto produce, percioche da per tutto accorre, nulla sdegna, e in niun luogo si posa.

Tonaua, per ciò, il grande Abate S. Bernardo verso chi professaua Apostolato, senza professare amore ad ogni Natione e camino ad ogni Paese. Se vi ri-

ftrin-

### A LVOGHI E A CVRE. 327

stringerete alla cultura d'vna Diocesi & all'insegnamento d' vn Popolo, ancorche spandeste raggi d'inaudita dottrina e viueste incoronati da prodigij, non siete Apostoli, nè adempite l' Oracolo, sì d'Isaia come di Cristo. Dedi te in lucem Gentium. A' voi dilatò i confini de'vostri splendori il Messia, quando disse: quanta Terra soggiace al Cielo, e quante Anime si creano dal mio Parre, tutte e tutta fono centro de' vostri fini, e non meno di tanta ampiezza io assegno alla cultura de vostri feruori . Che se voi. ristringete il Mondo ad vn Moggio, sarete, non luce del Mondo, mà tenebre : e , in vece d'inferuorare chi agghiaceia, scandalizzerete chi vi aspetta. Vos estis Lun mundi, dictum est Apostolis: & Ser.66 ideo Apostoli super candelabrum, ot toto lu- super ceant Mundo. Pudeat Successores Apostolorum Cans. LVCEM NON ESSE MVNDI, SED MO- TO.59 DII. mundi autem tenebras. Or se cost ra- 405. giona il zelante Comentatore co' Prelati co'Principi della Chiesa, che non mai, o abbandonarono patrimonij, o fi crocifissero à Cristo con voti, per quel solo peso, che impongono a' Consecrati del Tempio. la fantità del Manto e la fouranità della

X 4

Tiara: come esclamerebbe il Si Abate contro à coloro, che, segregati da Dio onnipotente dalle bassezze del secolo, e consegnati alla publicatione dell' Euangelio, per feguire l'orme de primi Banditori della Fede, voltarono le spalle al Parentado, conculcarono co piedi le poppe copiose della Genitrice e gli occhi lagrimanti del Padre? Ah, Pudest Successores Apostolorum Lucem non ese Mundi, sed modij. Non siamo noi e Fratelli di Francesco e Figliuoli d'Ignatio? Come dunque, contro alle leggi di questo e contro à gli esempij di quello, ricufiamo mutationi di Prouincie; e, in vece di chiedere nauigationi à gli Antipodi per Oceani tempestosi, fissiamo l'anima in Città delicate e in Case abbondanti .

Oue sei Basilio, che, minacciato dal Presidente d'essili durissimi e d'insopportabili rilegationi, domandaste ad esso e a circostanti ciò, che dinotassero voci sì sconosciute alla tua mente ? Se, per essilio intendete l'vscita dalla Patria, questo nonpuò intimarsi ad vn Prelato della Chiesa, quas'io sono. Imperoche, nè quella oue io nacqui, nè questa oue io domino, surono da meriputate Patrié: e, all'incontro,

ouunque la barbarie de Persecutori mi trasferirà, in pena della Verità fostenuta, si accetterà da mè per vera Patria, quantunque di essa fossero, gli abitatori Trogloditi, i, germogli Cicute, i pesci Coccodrilli, gli armenti Dragoni. Quanto più penerò confinato in arene sterili, in climi gelati, ingrotte spauentose, tanto più mi crederò e prosperato da Cristo, e aunicinato a' Cieli. Ecco la protestatione dell'indifferente Arciuescono, riferita con maestà di voci da Gregorio Nazianzeno. Nec verò exilium vllum cognosco, qui nullo loco circumscriptus sum, ac neque TERRAM HANC, quam nune colo, MEAM HABEO, ET EAM OMNEM, in quam proiectus fuero, PRO MEA DVCO. Ah, se fossimo, non dico Basilij, ciò è dire, Personaggi, vguali à Moisè, somiglianti à gli Apostoli, e non inferiori à primi Cori angelici, mà semplici Serui di Cristo, tutta la vastità della Terra ci sarebbe e Patria. ed Efilio: Patria per fantificarla co' Catechismi, Esilio per non goderne con agi. Grida Ambrosio: Domesticus Dei, exul est Mundo. Molto più di esso e molto pri-ma, scrisse a' Fedeli dell' Affrica Tertulliano: se siete veri ascoltatori dell'Euangelio, à 3050

Orat. funcht inlaud Baf. To.59

voi non postono più piacere gli Orti penfili di Babilonia, che le Fosse sotterrance di Roma. A' voi debbono vgualmente e difpiacere e piacere, si le Case d'oro de'Comandanti Romani, come le prigioni ofcure de Tiranni Caldei. Nulla rilieua, oue sia col corpo, chi gia dimora e col penfiero e coll'affetto nel Cielo. Nel giorno stesso, che tuffaste la fronte nell'acque del Battesimo; rinunziaste à gli alberghi terreni, e nel momento che v'introdussero ne' Santuarij della Fede, ammessi a'Neositi della vera Religione, vsciste dal Mondo, diuenuti Cittadini della Gerusalemme celestiale. Contriflotur illie, qui fructum saculi suspirat. Chri-10.58 Stianus, etiam extra carcerem, saculo renunciauit , in carcere autem etiam carceri . Nibil interest, VBI SITIS IN SECVLO, QVI EXTRA SECVLVM ESTIS. Mileri, & non miserabili, saremmo noi, se, mentre vn Basilio non è oue dimora, e non istima. suo paese la Metropoli, cui presiede, volendo tutto il Mondo per Patria, e niuna. Patria in tutto il Mondo: Noi; totalmente ad esso contrarij, anche, quando vsciamo da Case ben prouedute, quiui rimanessimo e con le brame e coll'anima. E quanti for-

199.

fe sono, che sempre aspirano a' Luoghi abbandonati, e, quasi infelicissime Chioccio-le, come gl'intitola S. Ambrosio, strascina-no seco i Collegij, che lasciano: nè li portano ful dorso, mà li racchiudono nel cuore, esclusi totalmente da' pregi dell'indifferenza euangelica, anche mentre, per non disubbidire, da vna Regione trascorrono all'altra. VELVT COCHLEÆ, qua Libre nist intra testa operimentum sint, spirare non de Apossunt. Deh, si scuota vn peso si indegno bel ce di petto religioso, e, à simiglianza di Francesco e di Basilio, si gridi: non viuo, one fono, perche voglio viuere in tutte quelle parti dell' Vniuerso, che Cristo mi consegna per campo del mio Apostolato. Quel Paele è mio, oue illuminerò Gentili : quella è mia Patria, in cui riconciliero all'eterno Padre i ribellati dalla sua Legge. A chi hà lasciata la Casa paterna, ogni tugurio basta per casa, ogni capanna è palaz-20 .

101 Tali erano i primieri Cristiani della Chiefa, e tali furono i primi Sacerdoti della Compagnia: i cui Cuori, à qualche somiglianza di Dio (che chiude il Creato, nè da esso è rinchiuso) abbracciauano

l'Vni-

10.

Tc.10 150.

l' Vniuerso, e da niuna parte di esso era-no giammai ristretti, aspirando sempre-à facre conquiste di Mondi nuouamentediscoperti. Tal generosità di Paesi incogniti voluti e di Regioni sconosciute sospirato quando à voi mancasse, lagrimerei viuo sangue, e riputerei quasi atterrata l'altezza del nostro Istituto. Ignatio ci volle in ogni sito del Mondo: e Iddio ci scelle, per diuulgatori delle sue dottrine, in ogni scoglio del mare, in ogni campo della Terra, in-ogni angolo delle Città, in qualunque saf-so de'Villaggi, nè descritti da Cosmografi, nè immaginati dagli Ambitiosi . Oue innoi non ardesse lo spirito di viaggiare à Popoli distanti, crederei estinto il carattere della nostra Chiamata. Non sò dichiararmi nelle amarezze del mio affanno, se non esprimo i cordogli di Cartagine nell'incen-dio del loro Nauilio. Finche i Cartaginesi videro durare nel porto i Galeoni, su'quali gli Eserciti loro vittoriosi nauigarono nella Spagna e nell'Italia, à tanta gloria del pro-prio Nome, e à tanto accrescimento del proprio Imperio, non si piansero perduti, quantunque si deplorassero soggiogati. Se-deuano i Pretori Romani nel Foro, giace-

uano abbattute le muraglie ne'fossi,pagauano grossi tributi al Campidoglio, riconosceuano signora de'suoi Territorij Roma. già combattuta. E nondimeno, in tanto abbassamento di fortuna, in tanta confusione di vassallaggio, e sotto si pesante giogo d'imposta seruitù, si riputauano non del tutto sconfitti quei Guerrieri indomiti; non distidando di potere vn giorno, sù les poppe de Vascelli conseruati, ricondursi alle spiagge, altre volte dalle loro armi gloriosamente sorprese. Allora si confessarono e vinti e schiaui, quando il Proconsolo vittorioso, spinte in alto Mare cinquecento Naui da guerra, à tutte diede fuoco, senza lasciarne vna, in memoria dell' occupato Arfenale. Naues prouectas in altum, incendi iuffie: scriffe Liuio: Quingen- Lib. tas fuisse omnis generis quidam tradunt : qua- 300 rum conspectum incendium tam lugubre fuisse hite. Panis, QVAM SI TVM IPSA CARTHA-GO ARDERET. Niun tralignamento da 150 gli esercitati feruori e dalla custodita osseruanza, tanto mi spauenterebbe, quanto il folo sospetto, che à gli Allieui d'Ignatio fosse sparita dall'animo la beata brama di Nauigare, e l'apostolico spirito d'esporre

la Croce in ogni più rimoto e alpestre monte, sì della Zona che arde, come de' Poli che gelano. Nè vi marauigliate de miei tremori: mentre, chi toglie à quest'Ordine il feruore di convertire e barbari e lontani, gli toglie, non gli ornamenti della chioma, non il colore del fangue, non la viuacità degli spiriti, non la possanza delle voci, ma le strappa il cuore dal petto, e l'anima da' membri, e conseguentemente di viuo Corpo lo rende agghiacciato Cadauero, mutato nella sustanza dell'essere, e soggetto al corrompimento miserabile di tutto il Composto. Peroche, sicome chi rubasse à gli Anacoreti la solitudine e il silentio, a' Monaci il coro e'l digiuno, a'Frati Minori la nudità e'l facco, a gli Stiliti la colonna. e la vigilia, li prinerebbe della loro essenza, e gli trasformerebbe in Comunità diperfissime da quelle, che il Mondo le adora: così, oue, nella Compagnia, non rimanessero lo studio delle Scienze e il desiderio delle Missioni, non sarebbe ella quell'apoflolica Soldaresca, che l'eterno Padre destinò alla desolatione dell'Eresse e all'ammaestramento de'Pagani. Dedi te in lucem. Gentium, VT SIS SALVS MEA VSQVE

# A LVOGHI E A CVRE. 335

AD EXTREMVM TERRÆ. Dunque sit le fronti de Figliuoli d'Ignatio si scrina à caratteri d'oro, come propria divisa della sua milita: Nibil interest, VBI SITIS IN

SECVLO, qui extra saculum estis.

Qui rubano non pochi dal Fico 102 d'Adamo nuoue coperture alla loro tepidità, con protestarsi amatori di Collegij numerofi e di Case grandi, per la virtu, che. maggiormente fiorisce, oue il numero de' dimoranti si accresce. In tanto schiuarsi da effi i Luoghi minimi e gli Alloggi in Castelli ignobili, in quanto quiui minore apparisce l'emulatione del profitto, one il concorso è parimente minore de profittanti. Non la comodità, dicono, degli Alberghi più ampij, mà la fantità di effi in effi ci ferma. Fù l'illusione di tal pretesto dottamente. schernita da S. Gregorio nell'epistola, che inuiò à Ciriaço Patriarca di Costantinopoli . Il buon Huomo aspiraua alla perduta. quiete del Chiostro, nojatosi nell'ingrato tumulto del Palazzo episcopale. Onde già già macchinana la fuga dalla Greggia commessale, per iscansare la lotta co'Lupi, e per riuedere le perdute Iridi dello stato smarrito. Lo stabili il vigilante Pontefice ne'

conflitti del Gouerno, dinunziandogli, niun silentio di Montagna appartata recar quicte all'anima, se il diuino Spirito non ci spinge ad esa. Per l'opposto, niun bisbiglio di turba frenetica nuocere a' Contemplatori delle diuine Scritture, quando l'eterno Verbo gl'inuita, à dimorare frà Popoli deliranti. Ismaele, nel padiglione d'A-bramo, adoratore di Dio viuo e Legislatore de'veri Credenti, fabbricò Idoli, e quasi assascinò Isaachi. Lo stesso, sbandito dalle tende santificate del Padre e dimorante nel bosco con la Genitrice o infedele o vitiosa, vide Dio apparito e vdì Angeli ammaestranti. Così Lot, che in Sodoma rilusse conlumi di pudicitia premiata dal Cielo, nella folitudine eclissò gli splendori dell' in-nocenza, con mostruose nozze e con prole abbominata. Per tanto, più si stimi l'adempimento de'diuini Voleri, che il feruore di Chiostri custoditi. Hoc pracipuè perpendas, quia qualibet occulta loca, fine Dei gratia, ANIMAM SALVARE NON POS-SVNT. Nam Lothin peruersa Ciuitate iustus fuit, in Monte peceauit. Indi l'autoreuole Insegnatore della vita perfetta, apre vn. Sancta Sanctorum d'indubitati assiomi, perche

Lib. 6. ep.5. Ciri. To.32

che fi viua fantamente. Sed ifta cur dicimus, cum maiora nouerimus? Quid enim Paradiso iueundius ? Quid Calo securius ? Et tamen homo ex Paradiso peccando, & Angelus e Calo cecidit. Illius ergo nobis virtus quarenda. est, & gratia postulanda, sine quo nusquam absque periculo & culpa, cum que nusquam fine iuftitia effe poffumus . Troppo s'inganna, chi, fuggendo dall'innalzata bandiera dell' euangelica Indifferenza a' Luoghi, si prefigge auanzamento di meriti e lustrore di opere, quando viua trà muri ben difesi da vigilanti Superiori. Esti veglieranno, e tù dormirai: e le vigilie di essi produrranno in tè vo letargo mortifero, perche Iddio negherà l'influenze del Gouerno religioso all' Anima tua, se no ribellata dalle Leggi d'Ignatiosdi esse almeno no riuerente. Diuinamente, per ciò, Ambrosio osserua, negli vrli de'Giudei bestemmiatori, apparito Cristo à Stefano Protomartire, che godette Cicli aperti trà le pietre de'manigoldi . Ladoue Maddalena, in. vicinanza al fanto Sepolcro e attorniata da. Spiriti angelici, parla con Cristo risuscitato, ne lo conosce : riputandolo ignobile Giardiniere d'erbaggi, e non glorificato Saluatore dell'Anime. Tanto è vero, non dipendere l'in-

360

cam.

164.

nalzamento de'Cuori da Luoghi consecrati; merr'essi strisciano nella poluere frà memorie di adorati ministerij, e, nel rimbombo di fremiti tartarei, si sublimano all'ascoltamento di armonie sopraumane. Stephanus INTER IVDÆOS VIDIT ABSENTEM: Maria Lib.10 in Lu. INTER ANGELOS NON VIDIT PRÆ-SENTEM. Padri miei e Fratelli, à me più To.44 cari della stessa mia anima, speriamo rapimenti foauissimi in Dio, frà turbini di occupationi stentate e di ministerij distratti. fe l'Vbbidienza à tali strepiti ci assegna. E non mai speriamo, o di stillare vna lagrima dagli-occhi, o di riceuere vna fauil-la nel feno full'vltima cima del Sinai, quando quiui ci stabilisca l'importunità delles nostre domande, e non la deliberatione di chi ci regge! Iddio è, e Iddio fi trouz, non doue presumiamo d'hauerlo e sogniamo che dimori: per lo contrario, dalle fue misericordie riceueremo abbracciamenti d'amore e corone di trionfo, in faccende priue di quiete, e in siri sconnolti da tempeste. SINE QVO NVSQVAM absque periculo d'outpa, CVM QVO NVSQVÁM SINE INSTITIA ese possamus. Mà vna volta spezziamo la mas-103

che-

chera all'infingardaggine, che tenta di palliare la concupiscenza de' comodi con la brama de feruori. Tal sia il linguaggio delle labbra, qual' è lo scopo delle voglies: Bramiamo Case riguardeuoli, non perche in esse più splenda l'osseruanza, ma perche in esse meglio al corpo si prouede. Non. l'oratione visitata, non il silentio custodito, non l'esemplarità risplendente, non la parola di Dio sparsa, non il decoro della modestia difesa, non l'vso della penitenza mantenuto, ci allettano à sospirare Collegij maggiori. Temo, che la diligenza degli vsficiali, la copia dell'officine, l'abbondanza delle prouifioni ; l'ampiezza dell'edificio, la bontà della stanza, ci facciano sospirare gli Alberghi più celebri. Nel che oli quanto ci differentieremmo da'pensieri de' Martiri! Questi ricusavano di chiamar patria quegli Emporij, oue nati sotto tetti illuftri, oue alleuati alla grande, oue aspettati da seggi luminos, oue seguiti da nobile parentado, godenano le piene della Fortuna. Quelle Terre intitolauano vere Patrie, nelle quali, messi in ceppi, stirati sù gli eculei, arfi da fiaccole, scorticati da pettini, esposti à fiere, consegnati à carneOrate Magn. Theod Mart. To-13

fici, perdeuano, e la libertà trà le catene, e la vita ne'tormenti, e la fama su'patiboli. Doue più penauano, fui depositauano gli affetti e i pensieri dell'anima. NAM PA-TRIA MARTYRIS EST LOCVS PASSIO-NIS. Così scrisse Gregorio Nisseno, fratello di S.Basilio. Però Domitilla, tanto strettamente vnita di sangue a'Flauij regnatori, negaua Roma esserle Patria; percioche in. essa, frà le Principesse del Campidoglio, godeua fingolarità d'onoranze, sublimità di grado, magnificenza di titoli, e superbo accompagnamento di Matrone consolari. Dubitò, se sua patria fosse o l'isola Palmaria, doue barbaramente e lungamente fù tormentata, o Terracina, in cui morì, conle fue Damigelle, abbruciata per Cristo: Patria Martyris est locus passionis. In tal pregio di patimenti apprezzati, qual sarebbe il nostro rossore, se, contrarij talmente alla magnanimità e di Vergini dilicate e di Confessori inuincibili, amassimo quei Luoghi, oue il corpo si ricrea, e quegli abborrissimo, in cui la Croce ci accoglie? Dehi ripigliata l'austerità de primi Padri, rinfacciamo come ingannato e come bugiardo lo Stoico, che quel Paese protestaua natiuo;

# A LVOGHI E A CVRE. 341

in cui abbondauano gli agi . Patria eft, protes Lib de staua l'infelice Filosofante, VBICVNQVE diu. BENE EST. Gridi sul viso di sì acciecato proui. Filosofo, chiunque hà sapore d'Euangelij : To. 9. Non è patria de seguaci di Cristo quella, 82. per cui scorrono fiumane di mele. Quella è patria nostra, da cui sgorgano fontane di dolori, e in cui crescono raccolte di chiodi. Patria est, VBICVNQVE MALE EST. Se nella tale Città la pouertà è più penosa, l'alloggio è più misero, l'aria è più cruda, il suolo è più sterile, i cittadini sono più inciuili, il Superiore affiste più aspro, i ministri appaiono più negligenti, i compa-gni conuersano più taciturni, là volerò con ali di richieste , impatienti di ripulsa; nè haurd bene, finche non mi fommerga intanto male . Patria Martyris , est locus pafsonis. Patria est, VBICVNQVE MALE' EST. A'Discepoli di Epicuro sia guida Scneca, che coglie rose, che coltina spighe, che spreme grappoli, che sospira etesie, che ama zone temperate, che sospende dagli archi trionfali, e che scriue sù le ghirlande de'fiori : Patria est, vbicunque bene est. Percioche gli Ascoltatori del Crocifisso, quiui fermano il euore e'l piede, oue il Cal342

Aa.

Hom.

Acta.

To. 36 57.

uario o fi rinuoua o fi figura. Certamente così operò Paolo Apostolo, fuggiasco da quelle Reggie, oue conseguiua acclamationi, e nauigante à quei Comuni, che l'infamauano. Riuscì al Maestro delle Genti di conuertire in Pafo, Metropoli di Cipro, Sergio Paolo Proconfolo, conuinto dalle sue dottrine e stupefatto a' fuoi miracoli. Appena il facro Testo spiega il Battesimo dell' amaestrato Gouernante, che incontanente ci addita Paolo imbarcato, per passarfene altroue. Tunc Proconsul, cum vidiffet factum, credidit admi-13-12 rans super doctrina Domini. Et cum à Papho nauigassent Paulus & qui cum eo erant, venerunt Pergen Pamphilie. Esclama Gio. Grisostomo: Vide antem illos non diu moram trabentes, VTPOTE CONSVLE IAM 28. in CREDVLO FACTO, neque emollitos adulatione & honore, sed statim operi incumbentes, & IN DIVERSAM REGIONEM FESTINANTES. Di nuouo, l'adorato Vaso d'elettione, mentre in Listri si vide le Turbe prostese a'piedi, in deliberatione di adorarlo con vittime, riputandolo vn Mercurio sceso dal Cielo, e credendo Barnaba Gione Principe degli Dei, stracciòla

#### A LVOGHI E A CVRE.

343 toga, ributtò gli adoratori, fi protestò huomo meccanico e miserabile, con fermo proponimento d'vscire da quelle mura. In tanto, sopraggiunti da Iconio gl' infelloniti Aunersarij dell' Apostolo, tanto schiamazzarono contra di lui, che, spacciatolo ingannatore di turbe, seminatore d'errori, e nemico della publica quiete, mossero la Moltitudine à lapidarlo e à ferirlo, strascinandolo fuora de' fossi, e quiui lasciandolo per morto. Lapidantesque Paulum traxe-runt extra Civitatem, existimantes eum morsuum este. Non sì tosto l'impiagato Dottore riebbe spirito e aprì gli occhi, che subiramente, in vece di ritirarsi e di nasconderfi, rientrò nella Città folleuata, e fi presentò à nuoui supplicij. Circumdantibus autem eum Discipulis, SVRGENS INTRAVIT CIVITATEM. Qui estatico scriue l'addotto Grifostomo: Non trouerete mai , ches gli Alunni di Cristo là corrano; oue, glori} ficati da prodigij, erano sospirati dal Popolo. Da somiglianti trionfi prendeuano vo-lontario efilio, auuiandofi sempre, oue il in c.14 Volgo fremeua, e oue i Tiranni infuriaua- ac.

no. Surgens intrauit Civitatem . Nusquam To.36

autem dicit , quod reverf funt , VBI SIGNA 63.

FE-

FECERVNT, sed whi meruerant pro nomi-ne illius ignominiosi haberi. Nam hoc à Chrifo didicerant, dicente, ne gaudete, quod damonia vobis subiciuntur . Etenim reuera gaudium purum est, PATI ALIQVID PRO-PTER CHRISTVM. Oh, questa è canonizzata Indisferenza à Luoghi, peroche non rimane indifferente ad assentarsi da patimenti, e là corre, oue si pena. Se siamo huomini Apostolici, rimiriamo quegli Edificij, che meno ristorano, che più aggrauano, e che, quasi euangelici crociuoli, impiagano il corpo per incoronare lo spirito. Paolo non dimora nel Palazzo del Vicerè conuertito, riculando, le delitie della mensa. consolare, le precedenze da'Consiglieri adulatori, i donatiui de' Soggettati ambitiofi, il concorso della Turba necessitosa, i preconij fatti alle fue marauiglie, gli stupori cagionati dalla sua Teologia. Fugge da Pafo, perche trionfaua: ritorna in Listri, percioche, bastonato come schiauo e lacerato come empio, riceue ferite e spera stratij. Di sì eroici sentimenti ci fù 105 maestro il simbolico Sasso di Daniele. Spic-

catosi questo dalla sublimità del Monte, senza violenza di picconi, senza sconquasso

di mine, fenza scotimento di tremuoti, paísò spontaneamente al Colosso caldeo. Quiui giunto, non si pose sul capo della Statua, à godere i lampi dell' oro, e gli applaufi, che il popolo faceua al volto del Simulacro. Corse all'infima parte di esso, pet emendare al ferro la ruggine e per punire Dan.2 nella creta la fragilità. Abscissus est Lapis de 34. monte sine manibus : & percussit Statuam IN PEDIBVS eius ferreis & fictilibus, & comminuit eos. Questa è l'idea della nostra Vocatione : Accorrere , non à gli splendori delle Reggie, per adulare Potenti e per guadagnare Fauori. Là si vada, oue il noftro zelo possa esercitare le sue industries, correggendo chi pecca, e minacciando chi erra . E peroche i nostri Maggiori così operarono nelle Città dell'Europa, ammaestrando ignoranti, spauentando delinquenti, fgridando effeminati, e imbrigliando crudeli : trà le rouine de peccatori compunti crebbero in si smisurata Montagna. che, in pochi anni, occuparono i due Emisperi della Terra . LAPIS autem, qui percusserat Statuam, factus est MONS MA-GNVS, & impleuit VNIVERSAM TER-RAM. Troppo arroffisco, qualora rifletto

alla prontezza della Pietra smossa, senza impeto, d'ordigni . Abscissus est lapis de monte, SINE MANIBVS. Qual Monte era-Roma; mentre in essa dimoraua il nostro Apostolo S. Francesco, così riuerito, così venerabile, e così ascoltato da' Principi e dal Popolo! Egli nondimeno!, a'primi cenni d'Ignatio, si suelse dal Vaticano, e passò à gli vltimi confini dell'Oriente . Abscisus SINE MANIBVS. Si poco, in quei tempi, ci voleua, per trasferire dal centro di questa Città i primi Letterati della Compagnia alle più barbare Regioni di Prouincie non penetrate. Sine manibus. Vna voce del Superiore trasportana le Alpi nel mezzo del Mare , e quelle gioiuano affai più, trà gli sbattimenti delle procelle ; che trà le rugiade dell'aria. Niun de'Nostri, anche ne'frequentati Emporij, altro cercaua, chel'infimo angolo, per quini sfogare il desiderio di patire e l'ardore di compungeres. Percussit Statuam in pedibus eius ferreis & fi-Hilibus. Chi bramaua di riconoscere i soprauuenuti Figliuoli d'Ignatio, gli cercaua negli spedali, nelle prigioni, su'nauilij, e a'pagliericci de'moribondi, vnicamente attenti, à rimuouere scandali e ad impedire

peccati. Il che mi tira all' esaminanza del secondo Punto da me proposto, nell'Indisferenza, non meno degl' Impieghi, che de'

Luoghi . . .

106 Nel che, per certo, ci fi fece perfettissimo Originale il nostro Francesco: mentre inuiato all'India con la preminenza di Nunzio Apostolico e di Catechista. Cristiano, appena due volte esercitò il Comando della Legatione, e mille volte pratico il lauoro del Catechismo, addottrinando fanciulli, ammaestrando contadini, istruendo pagani, e abbattendo pagodi. Due volte lo vedrete dispiegare il Diploma pontificio della fua Prelatura, all'Arciuescouo di Goa, perche intendesse la volonta del Papa, al Gouernatore di Malacca, perche non impugnaffe la Volontà diuina. In ogni altra occorrenza, Francesco, coperto di canapa, scalzo ne' piedi, scoperto nel capo, sproneduto di viatico, digiuno, affamato, ansante, caminaua dietro alle Anime, tanto più grate allo spirito di Lui, quanto più vili e abbandonate da tutti . Dedi te in Lucem Gentium, vt fis Salus mea vsque ad extremum terra Dal Sole vgualmente fi feconda: la Palma, che nobilita Trionfanfanti, come il Trifoglio che pasce Armenti. Chi mi darà, che io in tutti gli Alunni della Compagnia riuegga questa beata Indifferenza ad Vificij, sì gloriosi come abbietti, si stentati come proueduti? Marauigliofissimo in ciò parue Giuseppe, sempre lieto e sempre magnanimo, fempre applicato e sempre industrioso, sì quando la Fortuna l'abbassò al focolare, come quando il Merito lo folleuò al trono. Non mutò nè colore nè voleri in tanti variamenti di stato, oraguernito con ricca toga dal Padre, e ora spogliato della veste talare da' Fratelli: ora venduto al Prefetto delle viuande regie, e ora da esso innalzato al gouerno della Famiglia: ora rinehiuso nel fondo d' vna torre, e ora gouernante della carcere: ora finalmente dimenticato dal Coppiere del Principe, e ora dal Rè dichiarato assoluto Reggitore dell'Imperio. Cuciniere fuliginoso, non mai riflettette a'trosei di Abramo, suo Bisauolo. Vicerè dell'Egitto, non mai si dimenticò della capanna paterna e delle mandre gouernate. Vnicamente s'ingegnaua di riuscire ottimo in quell'esercitio, oue la Prouidenza lo voleua: ben-

fapendo, non impedirsi all'Animo l'altura. de'premij eterni dalla bassezza di Ministerii conculcati; nè giouare, per diuenir Grande nel cospetto di Dio, comparir massimo trà gl'inchini de'Grandi . Anzi, se crediamo ad Ambrosio, narratore del successo: Quò status inferior, EO VIRTVS EMI-NENTIOR. Vdiamo l'ammirabile ponderatione, che il gran Dottore fa fopra l'In- epif. differenza del beato Gionane à qualsissa. conditione, di figliuolo e di schiauo, di processato e di regnante. SCIVIT bumiliari S. Ioseph : Itaque emptus à coquorum Praposito, non prosapia nobilis conscientia, dedignatus obfequia vernacula, sed magis: gnauum se & fidelem berili imperio prabuit, alto intendens confilio, NIHIL INTERESSE, IN QVO STATY QVIS PROBABILEM SE PRÆSTARET, sed illum esse finem BONO-RVM, VT IN QVOCVNQVE STATY PROBARENTVR: illudque pracipuum, SI MAGIS MORES COMMENDARENT STATVM, QVAM STATVS MORES. Beati noi, se, lasciata à tanti sacri Ordini della Chiefa la rigorofità della lor Regola, conserueremo illibata e seruorosa la santa. Indifferenza a' nostri Ministerij, Noh inuidie-

ftanr. To.40 dierò giammai, nè grotte, nè stuoie, nè giacchi, nè crude erbe per cibo, nè acqua pura per beuanda, nè dura selce per letto, à chiunque così viue con tanta lode e contante corone , purche io riconosca in chi gouerno, lo staccamento si da Luoghi come da Cure,e'l godimento ne'Difcepoli di Francesco tanto maggiore, quanto minore sarà e meno risplendente l'esergitio de' loro talenti . . 'o muie vinen lob marin.

L'arduità di tal Virtù mi stimola ad apprezzarla, quasi sopra ogni altra. dote. Sicut LVNA PERFECTA in aternum, & testis in Calo fidelis. Mi giunge sì nuoua la veneratione ; che il Profeta professa à Pianeta sì defertuoso e si basso, che quasi discrederei al Testo proferito, fe non fosse di fede. Luna perfecta? & testis in Cala fidelis? Si: ed ella è tanto celebrata dalla Chiefa, che, nella fronte de' suoi Martirologi, publica, in ogni giornata, a'Sacerdoti e a Leuiti nel Coro, prima il corso di essa, e poi le agonie de Martiri, Sicut Luna Ser. in perfecta in aternum, & testis in Calo fidelis. Rinat. S. tira l'Abate' S. Bernardo la cortina à sì profondo e tenebroso sacramento. Luna; scri-To. 9.

Pf. 88. 38.

Io.

227.

ue il Santo, modò plena, modò exigua, MO-

DO' NVLLA videtur . Tutrauia, in tanto cambiamento di splendori, ora eccessiui, ora diminuiti, e ora ecliffati, profeguisce, sempre l'ubbidiente Stella il viaggio intrapreso, e così da lei si segue il Sole quando l'arricchisce di raggi; come quando l'im-pouerisce di luce. Anzi, con inaudita sedeltà, mentre à gli occhi nostri il supremo Luminare meno empie il minore, allo ra egli più feco si congiunge, e seco si dichiara più strettamente collegato. Sicut Luna perfecta in aternum , o testis in Calo fidelis. Che vn di noi ami la Religione, quando lo sublima ad acclamati Magisteri, non è gran cofa. All'incontro, è virtù prodigiosa, intitolare la Compagnia sua Madre, mentre, quan matrigna, in profitto della nostra soggettione, o in aiuto di anime derelitte, ci abbassa ad Esercitij, bensì apostolici, mà offuscati e non luminos. Luna modò plena, modò exigua, MODO' NVLLA; costantissima mondimeno nel prosegnire il camino à se prefiss, senza gianunai o aspirare à ripolo; o à querelaçti affaticata, 108 Ciò dinota, fenza dubbio, vguaglianza di fernori nella disuguaglianza de Gradi . Non però spiega basteuolmente quel-41 5

quella euangelica INCLINATIONE, che Francesco hebbe, e che ognun di noi è obbligato d'hauere à quelle Cure, che il Mondo meno rispetta, e che Iddio assedia. e circonda di tenebre. Però Cristo, spiegando le qualità della sua Gratia, non la paragonò alla Luna, che sempre risiede nelle glorie del suo Cielo, mà ben all'Acqua, che poggia all'ingiù, nè quieta, finche non giunge all'vltimo centro della terra. Aqua, quam ego dabo ei fet in eo FONS AQVÆ salientis in vitam aternam. Anche quando l'Acqua vien ristretta in canali di piombo, e, per forza, faglie in alto, subitamente fi precipita nel terreno; e, sdegnando vasi di porfido e vrne d'alabastro, indi si versa nella poluere, accettando di lordarfi, purche scorra alla parte più decline della Campagna. Quel che in tal'elemento è natura, in Ilarione fu fantità e fu virtù. Godeua sì l'innocenza come la beatitudine del paradifo di Eden l'inferuorato Anacoreta nella solitudine della sua Selua. Quando repentinamente fugge da essa e passa il mare, con euidente pericolo di naufragio. Doue, doue, Ilarione, indirizzi il corso del Vascello, e donde fuggi?Fuggo l'Oriente, e mi

10.4. 14.

#### A LVOGHI E A CVRE. 353

auuenturo alle burrasche del Pelago, senzaprefiggermi lito. Quella spiaggia poi à me farà più cara, che, più spopolata, mi seppellirà nella memoria degli huomini. Abhomino la Palestina, quantunque consecrata dall'orme del Redentore, perche in essa i Prelati riuerenti, i Popoli osequiosi, i Diauoli discacciati, mi acclamano santo, e mi adorano, benche misero e benche viuo. In vi-Concurrebant Episcopi , Clericorum & Mona- ta Hichorum greges, vulgus ignobile, potentes viri, lar. ac iudices. At ille nibil aliud, NISI SOLI- To.17 TVDINEM MEDITABATVR. Quasiam, 201. scriffe Girolamo, in Oriente latere non pofset, ad solas nauigare Insulas cogitabat: VT, QVEM TERRA VVLGAVERAT, SAL-TEM MARIA CELARENT. Chi ciò credesse! Fù tanto l'orrore, che il beato Romito concepì contro all'vniuersale applauso di tutta Terra santa; che, per sottrarsi alla veneratione de' grandi e de' minimi, non ricusò di vendere il Volume de'Vangeli, ricopiato di sua mano, e vnico patrimonio della fua cella, per pagare chi lo tragittasse ne'più diserti Scogli del Mare mediterraneo. Vt, quem Terra vulgauerat, SALTEM MARIA CELARENT, E percior

sioche, oue giungeua, i mitacoli, che scaturiuano e dal suo volto e dal suo sacco, lo rendeuano più che mai famoso, insofferente il diuin Huomo del culto meritato inimico di sestesso, si distruggeua in lagrime e agonizzaua nella gloria. Aliam parabat fugam, & solitarias terras mente perlufrans, MÆREBAT, QVOD, TACENTE DE SE LINGVA, MIRACVLA LOQVE-RENTVR. Quà Voi, che smarrite la voce, e che perdete il colore, quando vi pare di non essere mostrati à dito, e di non ottenere,o nel teatro delle Scuole o nella maestà de'Tempij, il Primato fra'Colleghi e la. Primogenitura fra'Dotti, Specchiateui nella faccia d'Ilarione, e trangosciate, considerando, quanto al gran seruo di Dioriuscisse tormentoso lo splendore del Nome, e quanto à Voi dinenga insoffribile ogni minima eclissi di fama non sublime: Sarebbono costoro, per auuentura, figliuoli d' Ignatio, che disegnò, per abbassarsi, di fingersi pazzo in Roma, e di esporsi à gli schernimenti de'fanciulli, vestito di piume e scontraffatto da loto? Non si discosterebbe, chi procurasse gloria alle sue doti, da' sentimenti del suo Padre, più che non si allonallontana l'vn Polo dall'altro, se, stibondo quegli d'assronti e di rossori, nol vivessimo famelici d'acclamationi e assetati d'altrue ?

109 Dio immortale! E quante più anime talora si guadagnano al Cielo da. Operatori di niun nome e di fommo spirito, di quelle che si conquistino dagl' invidiati delle Vniuersità e dagli acclamati delle Bafiliche! Chi gira capanne di pastori, chi sale à montagne di bifolchi, chi scende à banchi di remiganti, chi si sprofonda, nelle miniere, all'ammaestramento de'Mori, conta, à migliaia e migliaia, i conuertiti da. sè: mentre forse, chi risplende più eleua-to, non presenta à Dio o vn Proselito penitente o vn Neofito illuminato. Auuiene nella Religione, come Gregorio Nisseno notò, che accadeua nell'Egitto, allor che il Popolo d'Ifraele impastaua mattoni . Dominaua à quelle Prouincie Faraone, oftentando nella mano lo Scettro d'oro, sfauillante per gemme. Seruiua, per lo contrario, Moisè in quel Paese, ritenendo nel pugno vna Bacchetta o di nocciuolo o di noce. Tuttauolta, mentre il Rè nulla. operaua coll'arricchito Bastone del ComanRim. aduer. Iudz. To.13

30.

do, il Profeta , a' fischi dell' abbiettissima. Verga, infanguinaua fiumane, distruggeua poderi, rasciugaua Oceani, seppelliua. primogeniti, affogaua eserciti, traeua & fontane da'fassi e manna dall'aria. Virga. Exten Mosts VIRGA ERAT EX NVCE, SEV. CORYLO . Vbi autem Deus voluit , LI-GNVM MVTABATVR IN SERPEN-TEM, in Sanguinem aquam redigebat, edebat ranorum fatum. Conchiude finalmente l'erudito Scrittore, protestando, non potersi disprezzare da noi come vile quel Ramo, che più poteua d'vn Monarca, e che preualeua alla fouranità degli Elementi. NE CONTEMNAMVS: nam id, quod operatur, MAGNVM EST. I Gradi, che appaiono men luminosi nella Compagnia, frequentemente, o per la fantità dell' Esempio o per l'applicatione di chi gli esercita, santificano intere Comunità, e glorificano Cristo nel numero innumerabile, che gli accrescono nella salita al Caluario. Nè contemnamus . namid , quod operatur , MA-GNVM EST. Chi Operario assolue peccatori, bene spesso infiniti ne conuertes. Chi Sacerdote spiega catechismi, frequentemente alleua all'innocenza euangelica. grof-

#### A LVOGHI E A CVRE. 357

grosso stuolo di Angeli . Chi Missionario ragiona semplicemente à Villani, riempie i Santuarij di moltitudine e lagrimosa e impiagata. Chi, appena Ostiario, dichiara i primi rudimenti della Gramatica à rozzi fanciulli, prouede à Chiostri allieui feruenti. Auche il nostro Alfonso, con quella chiaue, con cui apriua al volgo di Maiorica la porta della Cafa, apri à turba fenza numero il Paradiso, e chiuse l'Inferno. Nè contemnamus. Forse, chi si pauoneggia, per eleuatione di polo in Impieghi additati , quanto è più fecondo di dottrine , tanto è più sterile di rauueduti. lo nonnego, che, per lo più, non fieno e fanti et fruttuofi gli Huomini glorificati da Dio con doti fingolari, e collocati dalla Religione su'candelieri più alti de'Pergami delle Cattedre e de'Gouerni, perche risplêndano all'vtilità de'concorrenti . Anziche, per diuina misericordia, i più celebri Scrittori della. Compagnia, fono parimente viunti più illustri di bontà e più riguardeuoli d'offeruanza. Chi non adora l'emineme perfettione del Toleto, del Bellarmino, di Core nelio, del Vasquez, del Suarez, del Tucci tutti Letterati e Lettori in quelta Vniner-

sità Romana? Ciò tuttauia non deriuò loro dal chiarore de'Ministerij, mà dall'affetto all'oscurità religiosa: e perche si riputarono Grandi, non per la grandezza de'Gradi somà per l'indifferenza a' Lauori e per l'apprezzato giogo dell'Vmiltà claustrale. Virga Mofisex nuce, feu corylo. Tutti furono bassi, o per le cure, o per le brame. Certa cosa è, il solo Bue, frà gli eroici Animali di Ezechiele, essersi trasfigurato in Cherubino : Tutti effi vnitamente traffero il Carro della Diuinità con passi vniformi, senza inuidiare Compagni e senza spregiarli . Peroche, sù le fronti infasciate di cristallo, rappresentante il Firmamento, null' altro o stimauano o voleuano, fuorche l'Eternità persuala a'prossimie da sè rispettata. Et similitudo super capita Animalium Firmamenti, quafi aspectus crystalli horribilis, extenti fuper capita eorum desuper. Esclama Gregorio: Tal Gemma e difende le facce de Condottierie le spauenta Conciosiache, oue l'Empireo, che può fmarrirfi, risiede nelle nostre menti, ful paragone dell'eterna gloria, ogni Animo conculca pompe terrene, abbomina applausi transitorij, aspira à quella Beatitudine, che confeguita non si perde, 213

Ezech 1. 22.

e che presenterà, à maggior fregio del nofiro trionfo, Peccatori da noi conuertiti à penitenza e Giulti addottrinati ne Vangeli. Quasi aspectus crystalli borribilis extenti . 7.in-FIRMAMENTVM boe quod in fimilita Ezech dinem crystalli Super capita corum Anima- To.32 lium apparet, & horribile & extentum est, 111. quia Bonorum mentes VNDE TERRET, IN-DE PROTEGIT. Di sì beato Cristallo guernito Francesco, si difese e dal tedio ne patimenti e dall'alterigia negli onori Onde fisso nella contemplatione del Cielo, che l'armaua, si affamo di anime e si noio d'altezze, correndo sempre a nuoue conuersioni di Regni, e sempre ritirandosi da quella Gloria, che gli guadagnauano, in tutto l'Oriente, i miracoli inauditi della sna Mano e i feruori apostolici del suo Spirito. Cosi fu in esto, e così sara in noi, le, ad imitatione di Liu, vinendo Indifferentire à Ministerije a Luoghi, verificheremo in noi l'oracolo d'Haia Dedite in lucem Gentium, vt sis Salus mea vique AD EXTREMVM TERRÆ! gue no veri Religiof.

disfatti de preri Impegii, chage-

no logencarie in lances it fo mon-7 4 - 15 /

# SERMONE X. nella vigilia di S. Francesco.

Puto, quod Deus nos Apostolos nouisfimos ostendit, tanquam morti destinatos.

Così ferisse l'Apostolo delle Genti à Oriftiani di Corinto, e così disse è cotidianamente dice l'Apostolo dell' Indie a' Figliuoli della Compagnia.

L'infaziabile Sete di patire el Odio capitale à conforti sono le due Ali dell'Apostolato. Con queste volo il mostro Francesco da ma Mondo all'altro, famelico di pene e odiatore di agi. Tanto, a suo esempio, se gue ne veri Religiosi. Questi, non so disfatti de propi Impieghi, chieggono so sopracarishe di lauori à se non

imposti, e sdegnando gli stretti confini o d' una Cattedra o d'un Pergamo, si allargano i confini e de sudori e del zelo, coll'esercitio di fatiche non unite alle loro Cariche, e rapite all'altrui Cure.

Li acquisti, fatti nell'Oriente dal gran Luminare della Compagnia e dal gran Lume della. Chiesa S.Francesco, di Anime à milioni, di Città di Popolationi

e di Terre à migliaia, di Pronincie di Regni di Principati e di Principi à centinaia, piacciono, fenza dubbio, à rutti, e sono da ognun di noi inuidiati. Non è però così senza dubbietà, se à tutti piacciano, i sudori, che il tanto acclamato. Apostolo spar-fe, i disagi che sostenne, le difficultà che vinse, per ammaestrare Gentili e per compungere traniati. E pure la santa ambitione di conquistare Paesi all'Euangelio è totalmente vana; se non sottomette il capo al pesante giogo de patimenti, per poi incoronarlo di Nationi guadagnate a Dio. Quanto di Nationi guadagnate a Dio.

#### 362 L'APOSTOLATO

ta gran parte del Mondo discoperto Francesco accrebbe alla Croce! mà quante croci tollerò egli, prima di perfuadere à gl' Infedeli la Fede! La Sofferenza e l'Apostolato furono da Dio congiunti in si stretto sposalitio, che niun huomo ha possanza. di separarli . Deus nos Apostolos nouissimos ostendit, tanquam morti destinatos. Or mentre ognun di noi è si assetato d'Anime, come ne fu fitibondo, chi tante ne conuerti à Cristo, nell'immense Regioni di qua dall' Indo e di là dal Gange; à mè rimane di animare e voi e me all'apostolico sofferimento di quegl'incomodi, iche non si discongiungono mai dalla conversione de'pagani e dalla compuntione de peruerfi in A aal, Sofferenza io, procurerò di fimolare gli Operatori di questa Casa col Discorso diuiso in trè punti. Considereremo nel primo, la veneratione, in cui hanno le Turbe la Sofferenza di chi le guida, o al pentimento de'falli ò a'humi della verità; vedremo nel secondo, sin doue sia giunto il fernore de Santi in si ammirata Tolleranza deploreremo nel terzo, quanto il mancamento di essa sarebbe biasimeuole in chiunque professa Apostolato, come il professa-

no i Figliuoli d'Ignatio e i Fratelli di Francesco.

E' sì vnita la Sofferenza all'Apostolato, che nell' Apostolo delle Genti, più d'ogni dote riueri Gio. Grisostomo la magnanima brama di quegl'innumerabili scomodi, ch'egli sopportò nel diuulgamento delle dottrine di Gristo. Si oppose, perciò egli à chi stimaua, che Paolo hauest. trasférice le tante Nationi dalla stima de' morti Sasti al culto di Dio vino, ò con la forza dell'eloquenza ò con la marauiglia. de miracoli . Ciò non fù, scriue il Grisoftomoa percioche affai più eloquenti di lui furono e nella Grecia Demostene e nell'Italia. Cicerone Similmente, quando a' prodigij douellero cedere i Reami della Terra, fi farebbono accerrati dagli Eredi di Abramo-i Fattucchiari di Fargone per Legislatori di Setta, in tutto dontraria al Dio de' loro. Maggiori. Giouarono certamente al Maestro de'Gentili i Maghi che accecò, i Morti che anuino, i Paralitici che alzò dalle cacripole, le Vipere à cui tolse la malignità d' auuclenare, i Naufragij ne' quali viste, indisperto e della morte e del mare : non peto a tali stupori, ò gli Arcopagiti sottopo-

Cor.

61.

sero la loro Assemblea, ò i Romani soggettarono il loro Campidoglio. Superò egli l'imperio di Roma, la sapienza d'Atene, la barbarie d'Arabia, l'ostinatione della. Giudea, e le effeminate delitie dell'Asia, coll'inuitta sopportatione di catene, di sferze, d'affronti, e di patimenti cotidiani, non inferiori à morti perpetue. Sermo meus & 1.Co- pradicatio mea non in persuassibilibus bumana rinth. fapientie verbis, fed in oftensione SPIRITVS ET VIRTYTIS. Offeruate, ripiglia la Bocca d'Oro, in qual guisa vn tanto Banditore dell'Euangelio anteponga allo splendore de' miracoli operati lo squallore degl'incomodi sofferiti. La Virtu, che risuscitaua defunti, cedeua alla Dissimulatione, che non vecidena carnefici. In oftensione fpiritus & Orat. virtutis. Non enim dixit virtutis folum , fed d.in' 1 prius spiritus, o tune virtutis. E perche niuno dubitasse, qual bontà, fra le tante che pof-To-43 sedeua l'Apostolo, si fosse tirata dietro l'infinita turba de' Popoli addottrinati, vdites (conchiude il Santo) Lui stesso, che ciò di-1.Cc. chiara . Clamabat : V fque in banc boram & rinth. efurimus, & fitimus, & nudi fumus, & colaphis cedimur, & inflabiles sumus, & laboramus operantes manibus nostris. Questa esem-

plarità di patienza generosa fù la macchina, con cui Paolo sconuosse la terza parte del Mondo, e, per essa, lo necessitò ad incuruare l'alterigia del suo fasto all'abbassamento degli obbrobrij, che Cristo patì, spasimando sul Caluario. Que il Mondo vide vn huomo, tanto superiore à gli huomini nel godimento delle pene, protestò, la Filosofia di lui non poter soggiacere ne à frodi ne à guadagni, e indubitatamente deriuare dal Cielo.

Di tale superiorità, che sopra i cuori vmani suol'hauere la Sofferenza, nell'animo dell'ignominie e nel corpo de' tormenti, à Dio piacque fare la bozza nel monte Oreb. Quiui vn Rogo, circondato da spine, su parimente assediato da fiamme. Or mentre quel Cespuglio, frà le arsure dell'incendio, manteneua fresche le verdure de' rami, trasse attonito alle sue glorie il primo Personaggio, che, in quel secolo, viuesse frà gli huomini . Videbat, quod RV- Exod. BVS arderet , & non combureretur . Dixit 3. 2. ergo Moyses, vadam, & videbo VISIONEM HANC MAGNAM. Anche i Moisè, alleuati nelle reggie dell'Egitto e destinati alla Monarchia degl'Ifraeliti, corrono doue, con

inau-

inaudita tolletanza, vno Spino arde e fioriice. Videbat, qued Rubus arderet, & noncombureretur. Nel qual fatto fi noti, come, dimorando nella Pianta Iddio e il Fuoco; Apparuitque ei Dominus in flamma Ignis de medio Rubi; ciò che mosse il Profeta à riuerirlo, non fù l'infinita gloria della Divinità apparità, fù la durata) de'germogli fra' tormenti della vampa. Vadam, & videbo Vifionem hanc magnam, QVARE NON COM-BVRATVR RVBVS, Ne'Ministri apostolici bene spesso gli huomini meno ammirano lo stretto commercio, ch'essi hanno con-Dio, che non ammirano il duro contrasto, che sopportano è con le carnificine de' Tiranni ò co' difagi del Magisterio. Apparuit ei Dominus in flamma ignis de medio Rubi. Nondimeno le maraniglie di Moisè si raggitano nella contemplatione di Rami arfi e freschi, assaliti da brace e non iscoronati di frondi. Videbo Viftonem hanc magnam, QVA-RE non comburatur Rubus. E qual pensiamo noi che fosse la Calamita, che, nel primo secolo della Compagnia, attrasse à se la stima de'Pontefici, l'amore de'Principi, il concorso de Popoli, e l'acclamatione del nuouo Mondo e del nostro ? Non fu la sola

dottrina, che in tanti altri fioriua. Fù quel giubilo, che compariua ne' volti de' nostri Padri, sì trauagliati da calunnie, sì perseguitati da liuori, sì lacerati da fatire, sì maltrattati da eretici, sì conculcati da politici, sì odiati da peruersi, si priui di sustanze, sì poueri d'alberghi, sì volgari e sì vili di abito; e tuttanolta si vigorofi di spirito, sì lieti di fronte, si robusti nelle dispute, sì accesi ne' Sermoni, sì diligenti negli scritti, si eruditi nelle stampe, si apostolici nelle Missioni, si tenaci nell'osseruanza, che parenano e incorporei per lo staccamento dagli agi, e angeli per la sublimità delle dottrine. Gridaua ognuno verso l'Ordine nascente d'Ignatio: Vadam, & videbo VISIO-NEM HANC MAGNAM, quare non comburatur Rubus. Non capiua in effi, come i Delegati del fommo Pontefice, per suoi Teologi, ad vn Concilio di Trento, tanto altamente ragionassero in quell'adorato Conuento di Comandanti ecclesiastici, e poi passassero dagli applausi di si riuerita Rannanza à seruire stentaramente negli Spedali, e à viuere miseramente da Cherici mendicanti. Questo è il Rogo, che ardeua e infieme verdeggiaua : e oue il Mondo fcuopre arfure e fiori, grida concordemente, inveneratione del miracolo: VISIONEM MAGNAM, quod Rubus arderes, & non com-

bureretur .

Ciò che in Moisè produsse sensi di tanto stupore, potrebbe forse in alcun di noi seccare affatto e affogare la maraviglia. Oue manca il fenfo, come mancaua al Ramo, infiammato, può, senza risentimento, sofferirsi l'incendio. All'incontro, la pena, in. chi viue animato, non può diuenire contento, nè può, chi sente, non risentirsi. Già siamo per tale obbiettione nell'esaminanza del secondo punto proposto. Arrosfisca chi così vilmente discorre, posponendo la generosità della virtù alla insensibilità de'tronchi. E da che siamo trà le siamme del Cespuglio Mosaico, veggiamo, se alle violenze del fuoco si arrendano le giocondità dello spirito. Lorenzo, Arcidiacono della Chiesa Romana, sù pure huomo composto di carne, e non virgulto formato di legno? Tuttauia steso, per comandamento di Valeriano Cesare, sù traui di ferro rouenti, non mosse vn piede, non volse vn. fianco, non mandò vn sospiro, non distillò vna lagrima, non increspò la fronte con.

vna ruga, non istrinse ò distorcette vn. labbro; quiui così tranquillo e così quieto riposò, come se quell'accesa graticola fosse stato il setticciuolo della Sposa, molle per piume e odoroso per narcisi. Tanto auuenne nello spettacolo di carnificina sì nuoua, e tanto di essa scrisse Pietro Grisologo Arciuescouo di Rauenna. Craticulam Sermo. Supplicy LECTVLVM QVIETIS PVTA- 135. BAT. Pari à Lorenzo, come nell'Ordine Tous di Leuita così nella grandezza della patien- 181. za, Stefano raccolse le pietre de' Farisei infuriati, quasi rugiade di Cielo sereno. Così di lui disse Nisseno. Magnus ille Stephasi di lui diste Nisseno. Magnus use Stepha-nus, VELVT SVAVEM ROREM, erebros de Bea lapidum ictus cupide excepit. E perche non titud. creda veruno, tal fortezza d'animo estersi To-13 veduta nella prima sola età della Chiesa in 11. Giouani, ò Discepoli degli Apostoli ò Diaconi di sommi e fanti Pontefici: eccoui, ne' secoli assai più bassi della Croce incensata, Melania, di sesso più debole, di conditione più dilicata, di nascimento più illustre, sì tollerante d'incomodi, che rendette stupefatto Paolino Vescouo, come sì gran Principessa potesse, con tanta serenità di occhi e con si angelico riso in bocca, vestir sac-

uer.

71.

co, cinger funi, masticar orzo, vegliar notti, lagrimare nel giorno, lasciar la patria, ire à Terra santa, visitar' Eremi, seppel-. lirsi in catacombe, e viuere ne' membri mortali, come se impassibile regnasse con-Dio. CVI REFECTIO IN IEIVNIO, re-Ep.10 quies in oratione, panis in verbo, habitus in panno, lectulus in sagulo e centone durus in terra, & sancta anima in Domino VIGILA-To.52 RE, REQVIESCERE EST. Che dite ora. di Sofferenza sì magnanimamente dispregiatrice di pene, che mutano la vita in agonia stentata, non d'ore, mà d'anni? Non. fono già queste ò Querce ò Rupi, oue possano la Fiamme senza senso di chi arde. esercitare l'esterminio della loro violenta. natura. Nè fù sola Melania, che à se precriuesse sì prolungato martirio, in veneratione de'dolori di Giesù. Era, in quel secolo d'oro, incoronata la Chiesa da innumerabili Anime, assetate di fiele, fameliche di ceneri, ambitiose di contumelie, auare di pouertà, contente di tormenti, auide di mestitie, insatiabili d'amaritudini, e, in somma, bramose di viuere, per sempre morire a'diletti della vita.

> 114 Questi apostolici appetiti di ciò, che

che la natura abborrisce, furono preueduti da Dauid nella Chiesa del Crocifisso; pe' quali e indouino e inuidioso canto, tant'anni prima: Surgite postquam sederitis, qui Plat.
manducatis PANEM DOLORIS, Sorge 126.2 gran quistione, frà gl' Interpreti delle diuine Scritture, sopra l'adoperata metafora di pane, in questo luogo espressa da Dauid. Volle, senza dubbio, il Rè profetico rappresentare l'affetto de' Cristiani a' patimenti, mentre gl'intitolò viuanda e cibo. Qui manducatis PANEM DOLORIS. La. disputa consiste, nel discoprire l'intentione del Profeta, perche, mentre voleua dinominare cibo la Mortificatione, non la chiamasse ò grappolo, ò popone, ò coturnice, d melagrana; nomi tutti confecrati dallo Spirito fanto, nelle pagine della Bibbia. Rifiutò egli ogni altro nome di alimento, e · folo scelse, fra tutti, il pane. La ragione di ciò fù data da S. Agostino nel Comento, da Lui scritto sopra il Salmo cinquantesimo secondo dello stesso Rè. Mangiamo, dice il Santo, talora erbaggi e frutti, e talora da essi digiuniamo. Ci pasciamo di carni e ci nutriamo di pesci; mà non sempre. Il mele, sì soaue alle fauci, verrebbe à

AA 2 noi2,

In pl. 52. To.12 894.

tralasciano il butiro ed il latte, per non. noiarci in si delicati liquori. Del pane cotidianamente e sempre ci nutriamo. Casera, qua manducamus, possumus modò illa, modò illa , non semper olus , non semper carnem, semper autem PANEM. Adunque, mentre l'ardore di penare si paragonò dal Principe al Pane, fignificò egli à chi l'vdiua, douere i Seguaci del futuro Messia abbracciarsi, senza interrompimento, con gli affanni e congl'incomodi. Non semper olus, non semper carnem , semper autem panem . E però , Surgite , qui manducatis panem doloris. Non è seruo di Cristo, e molto meno è Coapostolo degli Apostoli, chi non viue di stenti coridiani. E nondimeno, con hauer detco tanto l'armonico Profeza, men disse di quel che facciano i veri Ministri dell'Euangelio. Non in ogni giornata, nè in ogni cena si diuora dagli Operarij di Cristo il pane dell'affanno: con auidità inestimabile il trangugiano in ogni ora. hò detto male: in ogni momento di qualunque ora si mastica da' coltiuatori delle Diocesi l'amara pasta dell'angosce. Tanto affermò di Paolo Apostolo Giouanni Grifostomo . Quotidie moriebatur

Hons. 3. ad Philip. To.49 30.

ille, quotidie probabatur. NON ERAT MO-MENTVM ALIQUOD, non tempus, in quo non creuerit illi cursus. Sì oltre passa l'ingordigia di piaghe e l'auidità di spasimi. Questi a'Sacerdoti di Dio bramosi d'anime. accrescono pena,non se crescono, mà se mancano.

Il che, se si verificò in huomo 115 alcuno della Religione cattolica, feguì certamente in Francesco, Dottore de' Gentili indiani. Questo incomparabile Esterminatore dell'idolatria fudana, se non lauorana; si affamaua, se non si asteneua; abbruciaua, se il Sole perpendicolare dall'eclittica non l'ardeua; fentiua geli infoffribili e penolissimi ghiacci, fe non viaggiaua trà neui : e oue contro à lui ò non si alzauano bastoni da' Pagani, ò non si scaricauano sassate da Bonzi, ò non si stemperauano veleni da'Mori, agonizzaua, perche non moriua, e spasimaua, perche viueua, non addolorato, e senza sangue. Di lui parmi, che profetasse Pietro Cellenfe, quando descrisse l'acclamata mortificatione d'vn suo Monaco, idea d'austerità. Exilium reputat patriam, fine labore laborat, cp.10. SINE FAME ESVRIT, SINE DOLORE TO.27 PATITUR, fine felle & absenthio non ciba- 34.

tur . Vir eft , in millibus , vnus : O , cum\_s Gigantes gemunt sub aquis, IPSE RIDET. Era inconsolabile Francesco tutte le volte che non penaua, per illuminare Popoli accecati . Sbigottiua, se non caminaua diserti, spauenteuoli per iscogli precipitosi, e mor-tiferi per siere indomite. Trangosciaua alla veduta di prati fioriti, come se l'amenità de'gigli e l' odore delle rose l'agguagliassero à gli ascoltatori d'Epicuro. All' incontro, trionfaua, qualora, pellegrinando trà infocate arene, incontraua, ad ogni passo, biscie velenose e aspidi di morsicature insanabili. Poco era al fuo zelo nauigare à liti incogniti, se, nello sbarco, non ritrouaua più furioso dell' Oceano il suolo, che gli negasse e tetto e vitto. E per ristringere il tutto, da che l'ora scorre, à due breui parole; diceua di esso chiunque l'ammiraua. di affamato di fame e sì abbietto d'abito: Sine labore laborat, fine fame efurit, fine dolore patitur. Nondimeno, in tal vampa di spirito, non sarebbe nè singolare nè solo il nostro Apostolo, mentre nelle Spagne Teresa grida verso del Cielo, Aut pati, aut mori. Signore, io rinunzio allo sposalitio stipulato con voi, se della vostra Croces

mi negate, in ogni ora, gli affannosi tremori, che à voi cagiono la vostra agonia. Se non mi trafiggerete e la mente con les vostre spine, e l'anima co'vostri chiodi, il cuore con la vostra lancia, io vi riconsegnerò lo spirito mio; nè voglio viuere, perche, per voi, non posso lungamentes morire. Può effere, che il sant'Huomo si dissomigli dalla fanta Madre, nel modo di voler pene. Posciache, se à Teresa l'asta. colpiua il petto, godena ella, nell'ora del trafiggimento, l'angeliche sembianze d'vn Cherubino: e tanta era la piena de' diuini conforti in quell' Anima tormentata, che può lasciarci in gran dubbio, se, frà l'asprezze della sua penitenza, più gioisse ò più penasse. Ladoue dal nostro beato Nunzio si fabbricauano argini, per rigettare le delitie del Cielo, e per trattenere solitaria l'afflittione e puro il martirio, che inogni momento tolleraua, nella durezza, che à sè impose di vita tormentosa, ne supplicij, che contro di lui esercitaua l' Inferno, sdegnato per le Prouincie che gli toglieua, e nell'estreme penurie anche del necessario sustentamento, che sofferiua pel laborioso esercitio del suo Apostolato. A AA 4

#### 376 L'APOSTOLATO

Cristo stesso, se lo ricreaua, santamente contradiceua; e daua inflessibile ripulsa alle rugiade, che Iddio talmente diluuiaua nell'anima del suo gran Seruo, che frequentemente, nella copia delle dolcezze, alzaua il corpo di lui visibilmente nell'aria, à vista di chi gli assisteua, ò mentre oraua. ritirato nella cella, ò mentre publicamente facrificaua ne'Tempij. Esclamaua,con inaudito ripudio verso la splendidezza diuina: Sat eft, Domine, sat est . Îo da voi voglio mirra e non aromati, spine e non viole, chiodi e non anelli, patiboli per agonizzare, e nonseggi per risplendere a'Popoli con autorità di Comandante. Questi sono gli eccessi de' Santi, nella brama di patire: nè farem fanti, se non saremo, com'essi, e desiderosi di penare e lieti nelle pene. Non però fono io ò sì semplice che speri, ò sì indiscreto che voglia ognun di noi vguale totalmente, in tanto ardore di affanni, alle Anime eroiche, che non gioiuano fe non ispasimauano, e che non viueuano fe non moriuano .: Io non chieggo à chi mi ascolta, cheduri immobile, come Lorenzo, su'ferri infocati, senza dar segno di dolore: ò che, à somiglianza di Stefano, stimi le pietre, che l'im-

l'impiagano, acque nanfe che lo ricreino: d che, con Melania, non creda di cibarsi, se non isuiene per fame: ò che finalmente, compagno del mortificato Apostolo, ricusi l'addolcimento delle sciagure, per soaui piogge, ò di lagrime amorose trattegli da. Dio e sparse sù le guance, ò di beati ardori trasmessigli dallo Spirito santo nel centro del cuore. Bensì vorrei, che, mentre non c'innabbissiamo negli vltimi profondi del patimento, almeno radeffino la spiaggia, e vicino ad essa tentassimo i guadi d'vn Mare, tanto costantemente e nauigato e beuuto da'Santi . Inundationem Ma- Deut. ris, QVASI LAC, sugent . A mè basterà, 33.19 se non s'imita Francesco nella immensità de'trauagli, che almeno da noi si segua in quel di più, che l' inferuorato Missionario volle ne' ministerij che esercitaua, a' quali ampliò sempre i confini ne'sudori. Non posso dispiegarmi, se pri-

ma non espongo vn Testo asiai oscuro, registato nel capo vndecimo di S. Matteo. A diebus Ioannis regnum Calorum vim patitur, Matth & violenti rapiunt illud. Disputano lunga- 11.12 mente frà sè gl'Interpreti, per qual ragione. il Regno di Dio prouasse violenze, su'pri-

mi anni del Battista. Pinalmente conchiudono, tal forza esfersi fatta al Cielo nel comparire Giouanni, percioche il santificato Bambino infegnò, à trascendere i limiti, prescritti, ò dalla ragione ò dal feruore in. chi stabiliua di saluarsi. L'Eremo non conuiene, saluoche all'età matura. Giouanni. ancor fanciullo, abitò selue, e quasi vnì alle culle le grotte. La penitenza è impropria all'innocenza. Giouanni, purissimo di costumi, rauuolse i cristalli della sua onestà in pungenti cilitij di rigore, congiungendo a'gigli della pudicitia i peli del Camelo, douuti à chi preuarica. Tal'auanzamento di pene, ò superiori all'età ò non. douute alla virtù, quelle furono, che folleuarono macchine, per espugnare l'Empireo. A diebus Ioannis regnum Calvium vim patitur. Di tal forza e beatissima violenza. fù prima discepolo di Giouanni e poi maestro à Noi l'animoso Vincitore dell'Oriente. Vdite. Se ambiua di passare dall' Europa. nell'India, gli conueniua scorrere l'Oceano per più anni, oue maggiormente infuria, e oue, irritato dalla Zona torrida, fà miserabile strage, con mortali malattie, di chi sù poppe di galeoni smisurati scampa da' suoi

naufragij . Nauighi , da che egli aspira. alla predicatione del Vangelo in sì distanti Reami, Ma perche nella Naue non accetta la famiglia, che i Rè di Portogallo deputarono al suo seruitio, e sproueduto vuol'esfere e famiglio e schiauo à semedesimo? Perche ricula, nella nauigatione, di sedere all' abbondante mensa dell' Ammiraglio, eleggendo di accattare da passaggieri e da marinari rimafugli di biscotto verminoso? Perche, vícito dalle addobbate stanze del Vascello reale, dorme, à Cielo aperto, ò sù gomene ò sull'ancore? Perche, nello scendimento in Mozambico, inuitato à rifarsi delle tante pene, sostenute ne'giri immensi de'Promontorij affricani, in vece di albergare co' Generali del Nauilio, entra negli spedali, à ricreare malati, à confortare moribondi, à custodire frenetici, ad assoluere lagrimoli, à consumare la notte e'l giorno, in fatiche stomacheuoli e in contagiosa. seruitù con infermi priui di aiuto e abbominati per piaghe ? Doueua mutar climi e afferrar porti stranieri, per sodisfare al zelo dell'abbracciato Ministerio. Mà perche, giunto nell'Oriente, non dichiara sua residenza l'emporio di Goa, e quiui,

#### 380 L'APOSTOLATO

alzato il Tribunale di Nunzio apostolico, non affigge Editti di riforme falutari, noninuia Sacerdoti alle Città idolatre, nont commette à Teologi eruditi la conuersione del Giappone e l'ammaestramento delle Molucche? Non fodisfacena forse egli al diplema di Ministro pontificio, se, in pal lazzo ben guernito, vdiua chi l'imploraua, foccorrena chi giaceua, raffrenana chi trafgrediua ò le prescrittioni della Chiesa ò i precetti di Dio? Nò, nò: volle personalmente girare tutta l'India, nè la girò, ò portato sù gli omeri di schiaui comperati, ò caualcando corfieri, come ogni huomo vile in que'paesi viaggia. La girò vestito di canapa, la visitò tutta sull'appoggio d'un bordone, e la parte maggiore di essa santificò scalzo e insanguinato ne'piedi. Or non è ciò violentare l'Empireo, mentre tanto più fi fà di quel, che imponga il Magiste-rio esercitato? Che se Giouanni sù sì violento al Cielo, percioche fanciullo dimorò ne'boschi: non sù Francesco vgualmente violento al Cielo, se Legato de' Vicarij di Cristo in tutti que'Regni, tutti gli scorse bagnato di sudori e intriso di sangue, vnendo à sì alta dignità il vilipendio di

ramingo e lo stento insoffribile di viatoro mendicante ? Ripiglio ora, in nostro ammaestramento, ciò, che volli dire, quando spiegai il Testo di Matteo, e gli strattagemmi di Giouanni . Ah, fe siamo compagni di Francesco, non ci basti, adempire il Ministerio impostoci, senza dilatare i confini alla mortificatione, nell'esercitio di esso. Chi predica da'Pergami, non contento de' sudori degli studij e delle vigilie, inseparabili à quella Carica, ascolti prontamente penitenti, e feruorosamente assolua chi hà egli stimolato à dolersi. Chi, nelle publiche Accademie, insegna scienze, alla-fatica immensa della speculatione aggiun-ga, per eccesso di feruore, dil catechismo de gl'indotti ò la cultura de'conuertiti . Chi, Collega di Cristo, assiste, ne'tribunali della penitenza, a'compunti, passi dal discioglimento de'peccatori al conforto de' carcerati, e, fra moribondi à quello vegli, che giace più misero, e che più stentata-mente dilunga l'agonia. In somma, niuno si appaghi del proprio Vsficio, e cerchi ognuno di pareggiare Francesco; il quale, nel coltiuamento delle Prouincie, viueua. sconsolato, se al raunedimento dell'altrui animo non congiungeua la passione de'suoi membri e gli assanni del suo spirito. Scuopra ciascheduno a'Superiori, ancorche molto operi, quel di più che potrebbe operare, ò per la copia de'talenti ò per la robustezza delle forze. Chi aspira alle corone del nostro Apostolo, prouochi chi lo gouerna, à valersi liberamente di sè, inqualsisia più schiuato e più pericoloso lauoro. Regnum Catorum vim patitur, & Violenti

rapiunt illud . .

Tale industria à noi s'insegna, non solamente da Francesco si grande Coadiutore di Cristo, mà anche da Teodorico, si acerbo nemico della Fede e sì perniciofo impugnatore della Religione. Giunfesì oltra la brauura di tal Principe, che, osservando si la custodia che di lui teneuano le guardie dell'esercito, e sì la difficultà che i nemici sperimentauano d'assalirlo, deliberò e di schernire la difesa delle proprie foldatesche e di folleticare l'ira del campo auuerso. Per tanto chiamò à sè, il giorno antecedente alla battaglia, il Guardaroba della fua Reggia. Seueramente ordinò à costui, che gli recasse i più ricchi arnesi de'suoi forzieri. E perche il Custode

de'tesori affermana al Rè, la giornata vegnente destinarsi non à nozze di nuoua. Sposa, mà à conflitto sanguinolento, diffinitore d'ogni sua fortuna: Io, risposegli Teodorico, appunto così superbamente mi vesto, affinche, lusingati i Barbari dal fulgore delle gioie e allettati dalla ricchezza del manto, con più attentione mi faettino, per auidità di spogliarmi, e per ingordigia d'arricchire. Tanto racconta di Lui S. Ennodio. CVLTIOREM ME ACIES SVSCI- Paner PIAT, quam festa consucuerunt. Qui me de ad impetu non cognouerit, ÆSTIMET DE NI- Theod TORE. Inuitet cupidorum oculos HONOR To.27 INDVMENTI: PRETIOSIOR SPECIES 201. FERIENDVM EXHIBEAT. Or fe vn Rè, tanto fortunato e tanto potente, si assetò talmente del proprio fangue, e talmente ambì d'esser ferito, che comperò col tesoro del suo arredo l'assalto de'suoi auuersarij, e ciò per non cedere in valore à que' Soldati mercenarij, che moriuano nelle prime file: chi di noi, per agguagliarsi à gli Apostoli del Redentore e all'Apostolo dell' Indie, col manifestamento delle doti che hà e del vigore che gode, non solleciterà i Presidenti à grauarlo d'impieghi, e ad oppri-

primerlo con fatiche? Sì, si: come quell'Arriano sì caricò di gemme e si cinse di oro, per sollecitare colla speranza della preda chi lo colpisse: così noi mettiamo fuora la capacità, l'esperienza, l'intelligenza, la robustezza, e lo spirito, con cui possiamo giouare a'prossimi, e illustrare la Chiesa; affinche chi dispone di noi, ci esponga à raddoppiati sudori e ad imprese stentate. E perche arrossirei, di stimo-lare coll'esempio d'vn Rè sedutto i Banditori della verità, surrogo à Teodorico eretico vn Martire, lacerato per la Fede. Eransi talmente satiate la serocia del Tiranno es la barbarie de carnefici sull'ossa e sù le carni d'vn inuitto Cristiano, che, per la moltitudine degli stratij, stimatolo moribondo, l'abbandonarono sul terreno. Quando auuedutosi il beato Agonizzante, fra'tanti squarciamenti dell' vnghie e degli vncini, vna tal parte del suo corpo, benche minima, rimanere senza intaccatura ò di ferro ò di fuoco, richiamò con tutto lo spirito, ch'egli raccolfe fra'fuoi spasimi, i soldati che fi, partiuano, e mostrando loro quella carne, che durana senza rottura, gli sgridò della trascuraggine nel tormentarlo, e loro

rimprouerò il gastigo, che meritauano, per la pelle nè rotta da flagelli nè abbrustolita da lastre. Compite, diceua loro, lo strazio di queste membra, accioche niuna in. mè inuidij all'altra, e tutte vgualmente. godano di douere, nella resurrettione vniuersale, far mostra delle cicatrici , a' cui splendori cederanno gli sfauillamenti delle Stelle . Vt que sola ungulas effugisset , eosque, S.Gre-VT NE' HVIC QVOQVE PARCERENT, gor-inbortans. Quanto e supererebbe Teodori-co e agguaglierebbe il Martire celebrato in Iul. dal Nazianzeno, chi, ancorche aggrauato Tomdi ministerij e oppresso da lauori, rinfac- 115. ciasse la Compagnia sua madre, che non 72in tutto gli desse campo di esercitare le forze e di adoperare le doti, à beneficio de'prossimi e in conquista delle anime. Chi esclamasse; più vaglio che non opero, nè sono ò sì poco robusto, che non possa più duramente lauorare, ò si scarsamente proueduto di zelo, che non aspiri à vigilie più lunghe, à viaggi più aspri, à missioni più ardue, à satiche più greui e meno glo-riose. A mè rimangono e ore libere da-consumare in ossequio dell'ybbidienza, proponimenti non ancora adempiuti di paf-BR

sare la vita in Case pouere, in Terre ignobili, e in Opere senz' applauso. Chi così ragionasse, spiegherebbe gli addobbi de' talenti per effere saettato, e ostenterebbe. non piagata la pelle, per tirarsi addosso le necessità di chi regge e lo scaricamento delle cure e de' pesi. Anche in lui si verisicherebbe l'intrepidezza del Rè Goto, e pur di lui scriuerebbe Ennodio; Inuitet cupidorum oculos HONOR INDVMENTI : pretiofior fecies feriendum exhibeat . Questo è il fommo dell' Apostolato, non voler tregua nè pace da fudori, e animare chi gouerna, à deporre sù le sue spalle tutti que'piombi, che dagli omeri altrui si ricufano.

che se ad alcuno paresse pe-fante la soma dell'Istituto religioso, e faticosa la vita che mena in queste mura, ascolti Girolamo; il quale, preuedendo vn. tal pensiero nella Vergine Eustochio, così l'arma contro alla pigritia, che sempre inquieta chi dimora ne' Chiostri. Se à caso, scriue ad essa il Santo, à tè si figurassero difficultose le costumanze della Regola, apri le diuine Scritture, e leggi l'epistola seconda di Paolo Apostolo a'Corintij. Trouerai qui-

# SITIBONDO DI STENTI,

quini sì: lungo catalogo e di volontario mortificationi e di pene violente, che à tè parrà, ne'tuoi dolori, di seguire quella Reina Babilonica, che Giouanni descrisse nella fua Apocalissi, per l'immensità de' diletti, condannata à fiamme. Quando tibi grave Ep.33 videtur effe, quod suftines, Pauli secundam, ad Eu Epistolam ad Corinthios lege: In laboribus stoc. plurimum, in carceribus abundantius, in plagis To.17 Supra modum, in mortibus frequenter. Quis 125. nostrym saltem minimam portionem de catalugo harum sibi potest vindicare virtutum ? Tanto potrei suggerir jo a'negligenti. Mà, per diuina miscricordia, non ci bisogna. mendicare sì da lontano esempij, che possano spronare chi non corre, e che possano dar l'alià chi giace. A chi par troppo stentato il zelo di questa Casa e molto più duro il viuere della Compagnia, riconosca, negli Annali di essa, i lauori, i feruori, le zuffe, il sangue, e le morti di que' tanti Fratelli e Padri nostri, che nelle due Indie e fondaropo tante Chiese alla Chiesa, e multiplicarono tanti Cristiani al Cristianesimo. Indi ristetta, se à sè toechi, in tanta primogenitura di fatiche e di affanni , quella poca parte, che non mai fuol ne-Вв garfi,

garfi, per così dire, a' Cadetti, e vltimi Fratelli delle fante Famiglie. Vegga, ne' nostri Diarij, le operationi non solamente de'primi Padri, che ci acquistarono il tito-lo doue di santi Sacerdoti e doue di nuoni Apostoli, mà similmente d'infiniti altri Lauoratori del nostro secolo, che tanto secero e che tanto penarono, nelle Corfiche, nelle Sardegne, nelle Bretagne, nelle Ollande; per non parlare di ciò che, anche a'dì nostri, operano i gran Missionarij della Spagna, della Francia, dell'Alamagna, della Polonia, e dell' Italia : nelle quali Prouincie vn numero d'Anime senza numero benedicono chi ci fondò, per vedersi estratte dal naufragio delle colpe, e messe ful lito di vita riformata. Non c'è Prouincia, non c'è Città, oue, per diuina beneficenza, non si additino molti Padri e molti Fratelli della Compagnia, che non mai cessano, con estreme incomodità, di promuouere la diuotione ne Popoli, e di fradicare gl'inuecchiati abusi da'Villaggi, dalle Terre, dalle Campagne, e da'Monti, in cui spargono la parola di Dio, e in cui sof-frono incredibili patimenti, per istruire ignorantije per atterrire delinquenti. Roma ftef-

## SITIBONDO DI STENTI. 389

stessa vede, in ogni Festa dell'anno, tanta e tanti vscir dall' Vniuersità del Collegio Gregoriano, i quali, nelle publiche piazze, alzano il Crocissso, ed espongono alle Turbe con tal zelo l'Euangelio, che lagrimose e addolorate le guidano, oue, per publica quantunque oscurata slagellatione, ò puniscano, con ira cristiana, le colpe commesse, ò, con piaghe aperte dal seruore, rassomiglino le ferite di Giesù, morto per noi sù la Croce.

Nè ciò è quel, che io adoro ne' 120 primi Allieui del fanto Padre e ne'primieri Compagni del fanto Apostolo. Ammiro in essi, non hauer essi stimato saluoche nulla, le innumerabili pene, che sostennero nelle nauigationi dell'Oceano, ne' pellegrinaggi dell' Etiopia, nel trascorrimento a' Gentili dell' America, diuisi dalle Città abitate con fiumi immensi, con monti inaccessibili, con selue infestate da tigri infanguinate da ladri. Erano essi sì allegri nelle penurie, sì franchi ne'pericoli, e, si magnanimi ne' martirij, come se banchettassero, sotto tende d'ormesino, ne' pauimenti gioiellati di Assuero. Ciò io esalto in esti, peroche anche Gilliberto Abates ciò BB

Daniel Charg

ciò tiueri ne primi Seguaci della Fede . Spiega egli quel testo de Cantici . Adiuro vos, Filia lerusalem, per capreas ceruosque camporum, e chiede a'suoi vditori, come mai à tali Cerui, viui simboli de' Cristiani primitiui, paresse sì appianata e sì fioritas la Campagna, che scorreuano. PER CA-PREAS CERVOSQUE CAMPORVM ? Erano, per auuentura, prati fioriti, e non rupi scoscese, e non montagne insuperabili, gittare a'piedi apostolici i patrimoni; ritirarfi dalle patrie alle spelonche, sotterrarsi viui nelle grotte, giacere caricati di ferri nelle prigioni, girare incatenati 10 Regioni, vedersi processati da Giudici, scherniti da Popoli, odiati da Principi, esccrati dal Mondo, lacerari da carnefici, sbranati da mostri? Non erano essi cotidianamente battuti da verghe, pesti da piombi, stirati da eculei, infranti da ruote, affogati, ò con macine ò con ancore al collo, ne' fumi ? Non viuenano esti cacciati dalle Città alle foreste, esiliati dalle reggie o riposti nelle eaue, spogliati delle signotio e venduti per serui , separati dalla parentela e accomunati a' malfattori ? Como dunque, Per Capreas Ceruosque CAMPO-RVM?

Cant.

#### SITIBONDO DI STENTI. 391

RVM? Troppo riulciuano impenetrabili les Alpi e troppo sprofondate le Fosse e senza. fondo gli Abissi, oue i miseri dimorauano confinati. Mà il Giubilo dello spirito mutaua loro i diserti in giardini, i precipitij in pianure, i monti in prati. Ceruos CAM-PORVM dicit, quod illis qualibet afpera & ardua qualibet plana sunt & peruia, & inoffensis exposita cursibus, QVASI PLANIO- 109. RIS ÆQVORA CAMPI . Illis condensa\_ 52. non sunt, quorum Dominus perficit pedes quasi Ceruorum, QVI NVLLO INIVRIARVM OBICE TARDARI POSSVNT: magis autem complacent sibi in tribulationibus. Altrettanto dite voi d'ognun de' primi Letterati del nostro Ordine, tanto contenti frà le inesplicabili arduità e gl'inestricabili laberinti, che loro opponeua l'Eresia allora. nascente, e il Mondo marcito in ogni sorte di vitij . Lagrimanano, per tenerezza di facro gaudio, quando si aunicinana il giorno anniuersario della loro fuga dal Mondo, e più volte genuflessi bacianano le mura de'nostri Collegij, ne rifiniuano di lo-dar Dio, che dalle cipolle dell'Egitto gli hauesse trasferiti a'godimenti della manna, fotto l'ombra e della Nuuola e del Sinai; Qua-

Gillib fer. 14 in Cat Tom.

Qualora souueniua ad essi, viuer essi segregati dal Secolo e aggregati a'Banditori della Croce, consecrauano l'anima e'l corpo à quegl' impieghi, che costauano ò durissimi stenti ò lunghe carnificine. Però io pure con Gilliberto esclamo, alla ricordanza d'huomini veramente impareggiabili: O' misera bac tempora nostra! Quomodo ab bac. regula in contrarium resilimus! V bique obicem patimur. E benche sì amaro rimprouero non conuenga nè à tutti nè à molti, e à rarissimi si adatti : tuttauia que' pochi, che gemono fotto il leggerissimo peso delle noftre costumanze, disonorano il nostro Apo-Rolato. Frà tanti ardentissimi Coltinatori, che notte e giorno non cessano dall' aiuto de'prossimi, dall'ammaestramento de'giouani,e dal souuenimento à gli sconsolati, taluno è comparito, à cui rincresce à l'assistenza ad vn moribondo di due notti, ò il camino di pochi giorni, per santificare i contadini di montagne nostrali. Ah, VBIQVE OBI-CEM PATIMVR. Dunque parrà peso la. cuta di rari peccatori, mentre à tanti nostri Compagni sembrano ghirlande di rose la cura d'immensi Distretti, e il catechismo dichiarato 2' Mori della Guinea ne' puzzo

# SITIBONDO DI STENTI. 393

lenti ferragli, doue gl' infelici fon ritenuti, per iscauare miniere? Non è greue l'Istituto; è debole la Sofferenza di chi tale lo crede . Tanto disse. Agostino nel sermone. ventesimosecondo, dopo i primi ducento de tempore. Qualunque Vaso di vetro non. resiste alla percossa d'vn chiodo; mentre l'Oro con le mazze di ferro, che mille volte lo battono, diniene e più luminoso e più fino. VNA EADEMQVE TVNSIO Bonos producit ad gloriam , Malos redigit in de fauillam , Nostra è la colpa, se le piume Temp pesano, e se le peonie feriscono. Si asse- To-44 gni alla propia infingardaggine il duolo, 26. che alcuni pochi sperimentano nell'osserwanza delle nostre leggi, e nell'esercitio de' nostri magisterij. Peggio sarebbe, se costoro (se pure alcuno di tal razza dimorafrà noi) all'obbrobrio delle priuate lamentationi aggiungessero l'enorme fallo di voler compagni nella pigritia. Guai à chi, diuenuto emulo della Serpe, che ingannò Eua, ritirasse i feruenti dalla brama di lauorare. Guardi Iddio, che, nella Religione, si odano voci sì esecrande, quali sarebbono: Non permettete aggiungimento di nuoue cure, à all'vfficio destinatoni ò al

ministerio che praticate. Basta ciò, che sifa per obbligatione dell'impiego. Chi espone gli omeri alla discretione de' Soprastanti, gl'inuita, à caricare senza misura. Sarebbe questo vn nuouo Apostolato, mà istituito da Lucifero, mà inaudito trà noi; mà odiofissimo a'Coapostoli del nostro Apostolo. A si dannoso Apostolato, che dissuade seruori e che persuade negligenze, serrò l'vscio in faccia Pietro Damiano, mentre così scrisse a'suoi Romiti. ERIMVS A-Tib. 6. LIENI TORPORIS APOSTOLI, & nondoctrine, sed obliuionis Magistri; non Duces ad victoriam , Sed Pracessores ad fugam. Quamobrem, dilettissimi, HOC AB ÆTA-TE NOSTRA PRÆCIDAMVS OPPRO-BRIVM; & virtutis insigne, quod à Patribus nostris illibatum accepimus, integrum in filios transfundamus. Si Vita eremitica minuenda. est, per alios incipiat minui; ne nos inueniamur in huius fraudis sacrilegio PRIMI. Muoia chi così viue, e scoppij, come Ginda, chi così parla. Vn tal'Apostolato, che infredda l'ardore , che anima l'otio , che scuora la penitenza, che ferma chi corre, che muta. Giganti in Bambini, che trasfigura il Zelo in politica, che auuelena l'albero della Vi-

Gam. Tc. 14 85.

# SITIBONDO DI STENTI. 395

ta Euangelica, come contrărio în tutto all'Apostolato di Francesco, si lapidi con le mani di tutti, e à lui s'apra l'abisto, per inghiotitrlo în compagnia d'Abiston e di Datan. Noi sospiriamo il ruolo di quegli Apostoli, de' quali scrisse Paolo a' Corintij, Deus ostendie noi Apostoli, de' quali ferisse Paolo a' Corintij, Deus ostendie noi Apostolo noi similiano, TANQVAM MORTI DESTINATOS. La nostra vita è morire per l'anime, affinche sia la nostra morte somigliante alla beata morte di Francesco; che, non sodisfatto di tanti Reami guadagnati alla Fede e di tanti Rè generati à Cristo, tentò di aprire la Cina, mentre Iddio à lui apriua il Cielo, inpremio del suo vero e prodigioso Apostolato. Così sia di Noi.



# SERMONE XI. nella vigilia di S. Francesco.

Mihi autem absit gloriari, NISI IN CRVCE Domini nostri Iesu Christi. Galat. 6.

L'ODIO ad agi à glorie à maggioranze, come sempre accompagnò San Francesco ne viaggi dell'India; così sempremai guidi Noi, suoi Di-Scepoli, ne ministerij del nostro Istituto. Questi non mai risplenderanno, ... se i patimenti della Croce non saranno il centro de'nostri fini. Là, per tanto, si corra, oue più si suda, e meno si ricoglie. Quando il Mondo tali ci scorga e ci pruoni, ci vorra Arbitri de suoi spirituali vantaggi, e suoi Maestri negli affari della Salute. Onde niuno Operatore della nostra Compagnia si distacchi dalla 36

#### ODIA AGI E POMPE. 397

Croce, che sola canonizza chi opera, à beneficio delle Anime, quando, nella modestia degli Edisici, nella pouertà degli Abiti, nella frugalità del Viuere, chiaramente riluca.



Vesta eroica Brauura, che con 121
occhio infiammato disfida tutte le contumelie e tutt'i dolori,
e questo magnanimo Rifiuto,
che con piede sdegnoso calpe-

sta ogni grandezza e ogni diletto, vscirono la prima volta dalla bocca di Paolo,
con applauso del Cielo, con marauiglia,
del Mondo, e con terrore dell'Inferno.
Indi, dopo molti secoli, somigliante Generosta di piaceri rigettati e di pene volute rinacque sù la lingua di Francesco d'
Assis, con giubilo della Chiesa e con insinito cordoglio dell'Eressa. Vltimamente,
à somma gloria di Cristo euangelizzato e
della Compagnia distesa a' confini della.
Natura, siori su' labbri del terzo e nostro
Francesco, con qualche analogia, nell'Apostolato de'Gentili, non dissimile all'Apostolo delle Genti, è con molta proportio-

nç

ne così austero nel viuere, come visse, I' impiagato suo Competitore . Anche il nostro Beato, vnito al sanguinolento Condottiere de'Frati Minori, esclama con vetità: Mibi autem abstit gloriari nist in Cruce. Con questa Croce, portata su gli omeri e stretta nel petto, si persuade a Pagani l'adoratione della Croce. Questa il nostro Apostolo innalberò in tante Provincie idolatre, in tanti Regni sconosciuti, in vn. Mondo quasi fuora del Mondo perche sempre la volle centro de suoi fini e sposa de'fuoi amori. Vero è, non effere fincera Croce di Cristo, mà falsificata e ingannatrice quella Croce, che non congiunge à gli spasimi delle membra i rimproueri delle turbe, la fuga de feguaci, gli oltraggi de' colleghi, l'abbandonamento di Dio ; il quale, come già praticò nel Caluario col fuo diuino Figliuolo, al corpo crocifito de fuoi Banditori tormenti l'anima, con. interne aridità di spirito, e con esteriori ccliffi del Cielo, apparentemente adirato a'loro feruori. La sofferenza di tal Croce, ferace d'affanni e bestemmiata da popoli; o, per dir meglio , la riuerenza ad effa. e la brama di lei si riconoscerà da noi nel San-

# ODIA AGI E POMPE. 399

Santo, per farne poi in noi vna fedele ed

apostolica Copia.

Mihi autem absit gloriari, nisi in 122 Cruce. Niuna Madre abbracciò giammai così teneramente il Figliuolo, o ritornato da lontane battaglie, o richiamato in vita da sepolcri, come affettuosamente il nostro Francesco si strinse, non con vna, mà con mille Croci. Sempre ne patimenti es ne'difagi, che furono nel fant' Huomo innumerabili insoffribili perpetui e incomprensibili alla nostra fantalia, gridò con. voci non costumate, fuorche a'più riguardeuoli e canonizzati Ministri dell'Euangelio, Più, Più, Parmi, per ciò, di poter trasferire all'Apostolo dell'Indie il paragone, che Gregorio Nazianzeno espresse in. lode di Atanasio perseguitato e penitente. Lo chiamo primieramente Diamante, che talmente contrastasse con le mazze o di bronzo o di ferro, che nè si ammollisse nè si spezzasse. E perche talora dalla malignità degli auuerfarij, stracca d'infierire, si daua qualche tregua all'inuitto Patriarca, o ramingo negli eremi o nascoso nelle sepolture, egli, di Diamante diuenuto Calamita, si procacciaua tormenti, intolleranDes laudibus A than. To.59

te di viuere nel cospetto di Cristo, senza. spine che l'assiiggessero. Egregiam duorum LAPIDVM naturam imitatur. PERCV-TIENTIBVS ADAMAS efficitur, & MA-GNES arcana natura vi ferrum trahens, ac durissimam omnium materiam sibi adiungens. Queste Pietre si pretiose e si pregiate formano la Statua all'Apostolo dell'Oriente. Fù egli Diamante inuincibile non meno a' contrasti de' Pretori sdegnati, de' Barbari furibondi, de Bonzi peruersi, che all'ono-ranze di grandi Ambasciadori, di gran-Principi, di gran Prelati, e di gran Monarchi, che, ammiratori del suo merito, rentauano e di prouederlo nobilmente e di altamente glorificarlo. Da tutti si disese, quantunque con differente armadura. Accettaua le ingiurie, e trionfaua nelle ferite: resisteua per lo contrario all'accoglienze de'Comandanti e alle acclamationi de'Nobili, ricufando costantemente la famiglia, che gli assegnò il Rè di Portogallo nel viaggio à Goa, i conuiti che gli preparaua il General del Mare nella lunga nauigatione a'Regni stranieri della Corona, gl'incon-tri dounti à Personaggio di tanto credito, di tanto nome, di tanta scienza, e già ce-

lebre per prodigij. Percutientibus Adamas effivitur. E, quel che maggiormente l'incorona, più duro e più Diamante si dimostrò à chi l' infioraua, che à chi lo percoteua, à chi gli offeriua delitie, che à chi lo caricaua d'affronti. Adamas efficitur; vgualmente insuperabile a' diluuij di solfo bollente e alle rugiade di acque lauorate. Nondimeno, nell'anima di Francesco, si vinceua il prezzo del Diamante dall'industrie della Calamita. Tal Pietra non tira à sè ne rose nè ambre ne rubini,e, quando il Firmamento impicciolisse le sue Stelle e le auuicinasse al Sasso generoso, le spregierebbe come creta, e tutto s'impiegherebbe nell'attrarre chiodi, coltelli e qualunque figura destinata à stragi, purche fosse di ferro. MAGNES, arcana natura vi, FERRVM TRAHENS. Non c'era stento, che Francesco non si vsurpasse; non piaga, à cui non corresse o per medicarla o per succiarla; non penitenza introdotta. da' Santi, di cui intrepidamente non s'innamorasse; non asprezza o di rozze assi o di macigni non riquadrati, oue non dormisse; non appenino non alpe, sopra cui non salisse, per predicare la Fede; non rimasugli abbomineuoli di cibi schisosi, de'

quali non si pascesse; non confusioni non ripulfe non contumelie, che non bramage : fempre titibondo del peggio, fempre nemico implacabile sì dell' ottimo come del buono. MAGNES dur finam omnium materiam sioi adungens. Alle due gioie del Nazianzeno vorrei congiungere vna dura. Selce di Gregorio Nisseno, che al simulacro del Santo aggiungerà e valore e vaghezza. Offerud l'erudito Filosofo, entro tal Sasso conservarsi splendori e formarsi raggi di luce. Questi non escono dalla Pietra, fe, con violenza d'acciaio, ella non fi batte e non fi rompe . SILICES OBSCV-RI in tenebris manent, ETIAMSI ILLVfex die MINATRICEM VIM IN SE CONTI-NEANT. Tanto feguì nel nostro Apostolo. Si spiccò egli dal Vaticano con ampio diploma di Nunzio Apostolico, superiore à tutt'i Prelati dell' India, e Luogotenente del Vicario di Cristo negl'immensi territorij dell'Oriente, sopra chiunque bacia à Pietro ne' Successori la Croce de'piedi. Tuttaunlta si glorioso Legato della Sedia Apostolica comparue vestito di nera canapa.,

senza vn fante che lo seguisse, senza vn. cherico che l'accompagnasse, senza mini-

De hift. rum. To.13 28.

# ODIA AGI E POMPE: 403

ma infegna di maggioranza e di prelatura. Coperfe sempre, con inaudita vmiltà, il titolo e la giurisdittione di supremo Presidente. Vna o due volte trasse dal fodero il coltello di Pierro, necessitato à vendette ecclesiastiche dalla proteruia di chi attrauersaua il corso alla Fede di Dio viuo. E sicome, quando vide instessibile alle fue preghiere l'infernale offinatione del Comandante di Malacca, che preferiua la. politica all'Euangelio, e che posponeua alla rapacità de' suoi vantaggi la conuersione degl'infedeli e'l mantenimento de' conuertiti, lo fulminò con editto strepitoso. fenza paura de'suoi arcieri e senza riguardo a'fuoi instigatori : così, prima di scaricare il folgore della fcomunica, premife. all'esterminio di si acerbo colpo paterne ammonitioni, zelanti protesti, e pastorali minacce. In fomma; quafi vno delle dodici Selci, che, in figura de' dodici Apostoli, si trassero dal Giordano, ascose nelle sue viscere l'arsura del fuoco e i lampi del zelo: non sì tosto comparito, per forza-dell'altrui fellonia, Nunzio pontificio, che, subitamente sparito, si ripose nell'amato fembiante di Sacerdote mendico e discom-

C 2 pa-

## 404 L'APOSTOLATO

pagnato Procuratore dell'anime. Parui ora, che, in si malageuole fuga dalle glorie della Dignità feppellita e nell' intrepidatolleranza d'ogni incomodo, possa dir Francesco, senza menzogna e senza ingrandimento, Mihi autem absit gloriari, nisi incorruce.

Questo, che pare tanto, anche 122 in confronto di rigorofi Anacoreti e di adorati Ripudiatori di Mitre, è nulla, sc. in Francesco si osseruano gli argini fabbricati contro al torrente de'fauori diuini, le ripulse date a' faui del Cielo. Quì sono astretto à riferire gli stupori di Gilliberto Abate, nel racconto di fomma perfettione, da lui efaminata sù la bara d'vn morto Archimandrita del suo Ordine. Lo publicò ammirabile nell'austerità della penitenza, che gli ridusse il corpo à sole ossa e à sola pelle, e inuidiabile nelle dolcezze della mente, innebbriata da Dio con ambresie di anticipata beatitudine. Il nostro Defunto, diceua Gilliberto, tutto è Mirra nel martirio della carne, e tutto è Aromati nelle giocondità dello spirito. MYRRHA-TA CARNE, MENTE AROMATICA. erematione continua indefessi amoris odoriferum

Serm. 41. in Cant. Tom.

197.

177-

incensum offerebat. Non così posso ragionar io di Francesco, più amaro ne' suoi logorati membri di quel che fosse il celebre Religioso : mà men di lui refrigerato nell' anima, à cui vietaua anche vn forso del fiume, che allaga la Città di Dio. Onde, come à gli elementi, a'climi, allestagioni, o arse o gelate, alle malattie, e alle nausee diceua, con inuitta robustezza: PIV', PIV': così alle visioni celestiali, a' ratti frequenti, alle eleuationi del corpo in aria, alla prerogatiua della profetia, alla gloria de' miracoli, alle tenerezze dello spirito, al diluuio di melliflue lagrime, alle fiamme innocenti che gli circondauano il cuore, à gli abbracciamenti, a'baci, alle contentezze della carità diuina gridaue. con istupore degli Angioli, NON PIV, NON PIV': Sat eft, Domine, fat eft . Si che di lui siamo necessitati à scriuere, se vogliamo imitar Gilliberto, Myrrbata carne, & mente myrrbata; non men volendo martirizzata l'anima con infoffribili defolationi. di quel che le creature, o egli stesso congiurato con esse, gli tormentassero il corpo. Nel che certamente non mi ricordo d' hauer letto negli Annali della Chiesa, chi Cc 2 pre3.3.

precedelle Francesco con non praticate fuglie dalle braccia dell'eterno Amore, incontrandolo qualora il flagellaua, e schiuandolo se gli porgena o ghirlande di giubilo

o diademi di prodigij.

In ciò l'ammirabile Odiatore di festesso superò i desiderij di Paolo Apostolo, che intimaua a' Fedeli vna mistica. Morte, che rappresentasse la immobilità e la schifezza de'Cadaueri . Mortui enim. Colofs estis, & vita vestra abscondita est cum Christo in Deo. E' durissima la conditione di chi muore, abbandonando le membra all' ortore della tomba, al diuoramento de'vermi, e alla putrefattione dell'offa. Tuttauia a'Giusti defunti, come la carne infracida, così l'Anima, incontrata da Serafini e alloggiata nel Cielo, vede Dio, e gode il trono d'imperio, che non finisce. Anche quando l'Empireo era chiuso à chi santamente moriua, sempre nondimeno all'Anima si daua tregua dagli affanni, e si concedeua felicità di riposo nel Limbo de Padri . Così mentre l'impiagato Cadauero di Lazzaro mendico cagionana spanento a'riguardanti, nella bruttezza delle piaghe co nel fetore del corrompimento; lo Spirito

di hii, accarezzato da Abramo, era riuerentemente supplicato dall'Epulone di pietofo foccorfo, con gocce d'acqua, all'arfure della sua lingua condannata. Però Paolo, quando prescrisse a'Cristiani di Colosso vna viua rappresentatione della Morte, nonaltro ordino loro, fuorche infensibilità à gli stratij de'carnefici e a'disagi delle catacombe, lasciandogli liberi a'godimenti del cuore e a' conforti della mente. Ladoue Francesco, lacerato da flagelli, trafitto da spine, cruciato da fame, arso da soli, bagnato da torrenti, gelato da neui, e in-tanta inondatione di penosissimi trauagli immobile più di qualunque Cadauero, bramana di più, che alla fua Anima l'eterno Padre multiplicasse tempeste, col negamento di sollazzi sensibili e di spirituali conuiti. Sat eft , Domine , SAT EST .

E perche Iddio gli fù duro per l'abbondanza di tenerissime consolationi, con cui l'accompagnò ne' viaggi, e lo segui sempre, nello stentato esercitio della Predicatione nell'India e dell' Vbbidienza in Europa, l'incomparabile Amatore della Croce diuenne carnesce di sè, e, come vinse le più seuere regole di Paolo, che

Cc 4 vol-

#### 408 L'APOSTOLATO

volle morti gli ascoltatori de'suoi dogmi, così emulò Pietro, che, anche nella morte, seppe raddoppiarsi gli spasimi dell' agonia. Fù strascin to da Manigoldi il Principe degli Apostoli nel monte del suppli cio x Quiui, à vista del patibolo, si sospirò non basteuolmente tormentato per Dio. Non riuscirono alle brame di Pietro sufficienti, per contentarlo, Nerone furia de' tiranni, e la Croce vltimo termine degli obbrobrij e delle pene. Esclamò: Non seguo Cristo, se, à somiglianza di lui, non muoio in questa Croce. Oue sono le spine, che mi trapassino il cranio ? oue furono le verghe impiombate, che mi squarciassero le carni? non veggo nè fiele che mi abbeueri, nè ladroni da crocifiggersi meco, che mi oltraggino. Da mè non fuggono i mici Discepoli, nè hò vn Pietro che mi rinneghi . Dunque, se imito il mio Maestro, debbo aggiungere a'chiodi del legno vna nuoua catastrofe di dolori. Per tanto, scongiurò le Soldatesche incrudelite, che già crocififto l'innalberassero col capo all' ingiù; tormento sì enorme, che, adoperato da' Giapponesi nella tremata Fossa delle loro carnificine, senza ferri e senza patiboli,

rende a'patienti vn martirio inesplicabilmente più affannoso della morte. Ascoltiamo Ambrosio, estatico alla generosità di Pietro, non sodisfatto nè d'vn Cesare insanguinato, nè di due traui, giudicate il Non plus vitra negli arfenali della tirannia... Petrus CRVCEM SVAM INDIGNAM INDIGNAM arbitratus, inuerso suspendi poposcit vestigio: VT ALIQVID PASSIONI SVA ADDE-RET, cuius acerbare ipfe sibi supplicia non To.10 timeret. Ecco rinouati in Francesco gli ardori di Pietro. Parue poco al beatissimo Penitente, di viaggiare à Roma con vn bordone nel pugno senza giumento, passando à piedi la rigidezza dell'Alpi, se, per accrescersi trangosciamenti nel camino, non si legaua le cosce con corde, fino à tramortire e quasi morire su'monti. Stimò patimento leggiero, passar due volte nella Naue la Zona torrida, cibandosi di biscotto verminoso e beuendo acqua corrotta, ses à gli affanni dell'eclittica e à gli sbattimenti dell' Oceano non aggiungeua il ripofo full'ancore, il feruire à gl'infermi, l'assistere vegliando a' moribondi, l' esercitare gli vfici degli schiaui, lauando i panni e suoi e d'altrui, Sbarcato in Mozambique,

Lib.t. de Interpell

non si appagò di tanti disagi sostenuti frà le tempefte del mare, nè si contentò dell' aria ammorbata di quel porto, intollerabile a'nauiganti, e per le smanie del caldo e per le infettioni del Cielo, se subitamente, in vece di ristorarsi, non entraua nello spedale, à multiplicarsi affanni collaschifosa seruitù à gli ammalati, e se nondormina sul letto stesso e tra'lini d'vn ab. bomineuole infermo, morto in esso la stefsa notte. Giunto nell' India, doue non si gusta nè vino nè pane, in vece di risarcire sì strana penuria di vitto costumato à gli Europei, si astenne volontariamento -dall'vso d'ogni carne, nè volle altro softentamento, faluo poco rifo ammollato nel--l'acqua, e misera erba pur nell'acqua allesfata. Voglio, che, per mostrarsi vero Apoftolo, girasse tanti Reami, senza l'accompagnamento anche d'vn Moro, e senza la caualcatura anche d'vn'afino. Mà perche, caminando centinaia di migliaia di miglia. à piedi, gli suesti de'calzari nella maggior parte de'pellegrinaggi, e, con piante nude, grondando sangue, salì montagne, e passò sì arene infocate come diserti spinosi? A qual fine, frà tante agonie di affannosissimo

Apostolato, in cambio di procacciare, almeno nella notte, qualche ristoro a' suoi membri per durare negli stenti, ricusa. non dico lane mà paglie, veglia molte ore della notte gentificilo in accese orationi, e poi corico sù la nuda terra più tosto si rompe l'ossa, che riposa? Io non comincerei i documenti del nostro Profitto, se volessi, etiandio in compendio strettissimo, accennare i rigori del Santo. Bensì l'affermo vn nuouo Iob lacerato, non dal liuore di Lucifero, mà dalla riuerenza à Cristo, crocifisto per sè. Quell'ammirato Patiente, quando si rimirò, per decreto di Dio, consegnato alle barbarie dell'inferno e in ogni sua parte viceroso, auuengache gli rimanessero e i poderi non rubati dagli affaffini e i tanti palazzi non atterrati dal vento, o, se pur di questi su prinato da. Satanasso dopo lo scempio delle ferite e della lebbra, potendo, con facilità o dagli amici o da parenti, chiedere tele e ottenere balfami per medicarli, col ricouero in ameni alberghi per respirare ; à fin di meglio trasformarfi ne'voleri del Creatore, fi fiend nel letamaio, e coll'asprezza d'vn. tegolo radeua le forgenti del fracidume

Però S.Gregorio Papa sù le sozzure del letame scrisse à caratteri d'oro, in lode d'vn Mortificato sì feruorofo, che, percosso con empietà dal diauolo, corretto con indiscretezza da'domestici, e da Dio, à pruoua de' fuoi ardori, rimprouerato trà le nebbie d'vn turbine, non solamente sopportò, mà trionfò nel tanto cumulo di passioni, sereno nelle perdite, costante nell'angosce, c, quel che più ammiro e che da Gregorio fi pose come corona sù le tempie dell'angustiato lottatore, lieto negli scontenti sì dello spirito inaridito, come di Dio apparentemente rimproueratore de'suoi detti: Re-spondens autem Dominus Iob de turbine dizit; quis est ifte inuoluens sententias sermonibus IMPERITIS? scriffe, dico, Miracolo, miracolo, vn Huomo agonizza e ride! Quà fospiraua di giungere l'innamorato cuore del Beato Francesco, per meritare l'Encomio, soprascritto dal gran Pontesice al puzzo-lente mondezzaio di Iob impouerito. Aduerfis gaudet, passione resicitur, MOERORE REFOVETVR. Quanto sarebbe viunto giumor. bilante l'inferuorato Missionario, se all'e-To.33 sterminio delle sue carni mortificate si fosfe assomigliato lo Spirito confuso e ripre-

c.3.

130.

fo.

## ODIA AGI E POMPE.

so, non ricreato e approuato da Dio! O allora sì, che, assediato da croci e nella. mente e nel corpo, fino all'estrema raucedine haurebbe esclamato e con Paolo e col primo Francesco: Mibi autem absit gloriari, NISI IN CRVCE. Questa egli si coltiuaua con tanta industria, con quanta niun' Epicureo coltiuerebbe l'albero della vita, per durare immortale ne'piaceri. Se non. temessi di profanare la santità di questa. Sala coll' espositione dell' Idra, creata da' Poeti nelle scene, direi, che Francesco, insatiabile di cordogli e auaro d'ingiurie, à sì feroce Mostro, perche più fieramente lo lacerasse, senza recider capi, si sarebbe ingegnato d'accrescer teste e d'inui= perire veleni. Tutto tutto lo studio di lui si ristringeua à nuoue inventioni d'insoffribili morficature contro alle sue membra. e d'infoffribili confusioni al suo volto. Sì che la vita di Lui, diuenuta vna implacabile zusta contro se stesso, viueua per penare, e moriua se non patiua, e trasustanziò i suoi giorni in chiodi, e la sua età in-Croce. Absit gloriari, nifi in Cruce . 126

Questa è la Idea, che à noi si propone nella Solennità, che domani celebrereremo col digiuno , e'l di feguente venereremo con panegirici e con armonie. Per altro, se stimiamo di solennizzare la Festa colle astinenze della vigilia, erriamo, Sò, che tutt'i Nostri si gloriano di annouerare tra'primi Consiglieri del santo Padre e trà le prime Guide della Compagnia vn'Apostolo, inuocato da tanti Regni della terra per protettore de'loro Stati, e creduto in tutta la Chiesa di Cristo vn de' maggiori Santi, che si adorino sù gli Altari . Sò, che, quando dall'altre Religioni fi mostrano à noi, o infigni Dottori del Cristianesimo, o inuitti Martiri della Fede, o seuerissimi Esemplari di penitenza, o infiammati Trafficatori d'anime, o incoronati Presidenti di Metropoli, ascritti per publico decreto de'Pontefici al Calendario Romano: voi ed io ostentiamo à tutti Francesco Apostolo dell'India, e ci riputiamo; co raggi di questa sola immagine e con la veneratione di questo solo nome, di noncedere à veruno di essi, e, nascondendo, à bello studio, le marauiglie degli altri Beati e Santi nostri, giudichiamo così eccessis ui gli splendori di Huomo tanto incomparabile, che, fotto l'ombra di Lui, vantiamo di viuere e difesi dalla calunnia, e piamente inuidiati da chi crede. Tutto bene, e tutto senza millanteria di vanità . con verità di protesti. Dubito nondimeno, che à noi, quando non esprimessimo nella nostra vita la vita del Santo, potesse Cristo dire quel, che rinfaccia, per boccad'Ambrosio, à gl'Israeliti, gonfiati per la discendenza da Patriarchi. Nibil tibi prode. S.Am. rit si dicas , Abraha sum filia . Abraham br. ser quidem saluatur, SED TE NOBILIFAS 2. 12. GENERIS NON IVVABIT. Non te deci- pi. 118 piat data patribus repromissio. NON SV- To.41 SCIPIO PRÆROGATIVAM GENERIS, NISI VIDERO CONGRVENTEM GE-NERI MORVM NOBILITATEM. Francesco nostro antenato: siamo, con esso, vgualmente figliuoli e condiscepoli d'Ignatio: militiamo fotto le stelle bandiere: offeruiamo le stesse leggi: aspiriamo alle conquiste di lui: vestiamo la sua saia. Mà, se non calchiamo le orme, ch'egli impresse ne' più stretti sentieri de'consigli euangelici, non è lode, è amaro rimprouero e pericolosa ostentatione, coprirsi col suo manto, e vanagloriarsi d'essere seco congiunti co' voti e co'nodi della Compagnia. NO-

BI-

#### L'APOSTOLATO.

BILITAS GENERIS NON IVVABIT, nift videro congruentem generi morum nobilitatem .

Se poi in tutti Noi la forma. de'nostri costumi rassomigli la moderatione, la nudità, l' vbbidienza, l' abbassamento, l'oratione, il zelo, e'l fangue di Francesco, ne rimetto la diffinitione all'opere di cialcuno. Tremo e suengo, qualora leggo gli acerbi rinfacciamenti, co'quali S.Gio.Grisostomo atterrì i Cristiani d'Antiochia, nella indispensabile obbligatione, che in essi riconosceua di santificarsi, per le sole scorrerie, che Paolo Apostolo fece dentro l'Asia minore. Egli, diceua di Paolo, pati molto nella carestia del vitto, molto nella. meschinità dell'abito, molto nella tolleranza delle sferze, molto nello squallore delle carceri, molto ne'pericoli e ne'disagi delle vie, e moltissimo nella mutatione degli alloggi e nel passaggio da vna Città all'altra e da Prouincie da sè conosciute in Regioni totalmente differenti dalle sue . Sì l'Apostolo, come i suoi Coapostoli, gridaua-no: Vsque in banc boram & esurimus, & 4. II. stimus, & nudi sumus, & colaphis cadimur, ET INCERTIS VAGAMVR SEDIBVS,

# ODIA AGI E POMPE. 417.

così spiega S. Gio. Grisostomo quelle due voci, instabiles sumus. Indi inferuoratosi l'eloquente, allora Sacerdote, nel suono di vita tanto mortificata, non dico fgrida, mà quasi sossoga ogni suo Popolano: Dunque, à vista de'nostri Maestri, senza pane senza cappa senza tetto e senza patria, noi, tralignati allieui di essi , ricusiamo di pasfare a'vicini Villaggi, ancorche la speranza, o di ammaestrare Neofiti o di conuertire Idolatri, ci tiri fuora da queste mura? Noi, mentre ad essi maneauano case di loto e capanne di frasche, alziamo Fabbriche con marmi stranieri e con traui odorifere spruzzate d'oro ? Noi, senza impallidire al dimagramento di Euangelisti affamati, vogliamo sù le nostre tauole esquisiti condimenti e carni saporose? Ah, les loro imprese troppo si oppugnano dalla. nostra pigritia, e troppo contrasta col loro fuoco il nostro gelo . Nos autem NE Orat. PATRIA QVIDEM AVDEMVS EGRE- 6.in 1. DI, sed delicias quarimus, & EDES Cor. 4 SPLENDIDAS, & omnem abundantiam. To.43 Il rimproccio fà tramortire, chi l'ode: es molto più agonizzo per temenza, che, inqualche guifa, ad alcuni pochi di noi non Dn

fi accomuni. Non entro, a riconoscere gli alberghi nostri di Roma, percioche, fabbricati o da Sommi Pontesici o da gran Cardinali di case Serenissime e sotto gli occhi de' miei Antecessori, questi non potettero disubbidire, come dobbiam credere, all'autorità di quelli, e sosserirono con acerbo gemito l'apparato di Edificij, per così dire, imprestati à noi, e non alzati da noi. M'inchino, quantunque non senza. graue ripugnanza, alla magnificenza de' Vicarij di Cristo e de' Principi della sua Chiefa, nè auuicino alle santissime intentioni, di chi mi hà preceduto di età di go-uerno di virtù, i sospiri de'miei cordogli e l'actimonia delle mie doglienze. Il che tutto manifestamente si scorge, nella Casa Romana di S. Andrea Idea de'nostri Nouiziati, che sola frà tutte si fabbricò da'Generali della Compagnia, senza o braccio o arbitrio di Gran Signori. Questa quan-to è sana, amena, ampia, e adattara a nostri vsi; altrettanto spogliata d'ornamenti, es-clusa in essa ogni apparenza di mattoni etiandio non tagliati, non che di marmi lustri o di pietre scolpite, comparisce ne pure intonacata da liscia calcina. Tal sù l'ol'odio di quei Santi Superiori à qualunque ombra di ostentato lauoro; ch'elessero d' esporre all'ingiurie de'tempi vna tanta Fabbrica, prima di frammettere a' conuencuoli ripari vestigio di sospettato lustrore. Però nè voi nè io possiamo condannare, anche d'immaginata vanità, nelle altre Cafe, quei che tanto capitalmente ne abborrirono l' immagine nella fola, che alzarono in Roma. Non così potrei contenermi, che non detestaffi, chi fuori di Roma ardisse di contrauuenire, negli Edificij, a'deereti delle nostre Congregationi e alla modestia della nostra mendicità, con ridondanza d'ornamenti con magnificenza di facciate. Tali conci sarebbero manifeste sconciature di lusso, disdiceuole à chi veste lana apostolica e à chi giura pouertà euangelica. Il peggio, quando ciò mai auuenisse sarebbe, che, disonorandosi da costoro la santità della nostra modestia, mentre ci ostentassero o altieri o gloriosi nell'apparenza degl' intagli rimirati, riterrebbono, con fommo rigore, ne'cortili di dentro, la parsimonia ordinata a'nostri muri. Onde Noi miseri e penuriosi, nell'angustie delle nostre stanze, nell'estremo spogliamento di esse, nella tenuità d'una sedia

di legno, d'vna figura di carta, d'vn letticciuolo fenza riparo, d'vna tarlata tauola di pioppo non lauorato, di pochi libri non nostri e sempre soggetti all'arbitrio di chi regge, saremmo creduti di corrispondere al fasto de frontispicio con la largura delle camere e con la magnificenza de fornimenti. Atterri Iddio, se giammai ciò seguirà, la pompa d'ogni cantonata superba, e col-l'onnipotenza del suo braccio saccia egli quello scempio, che non posso io con la maledittione del mio, contro al fumo di troppo guernita architettura. Respiro alquanto, che sieno rarissime le Muraglie sollevate dalla possanza de'Dominanti nelle sole Università, per decoro delle scienze, e che ben sappiano i Fedeli, essere piante da noi, e tollerate, à fola veneratione delle Dottrine. Non mai qui parlo delle nostre Chiese. Queste, come vnicamente. dedicate à Dio, non possono in alcun modo, ò con la maestà ò con la ricchezza sì de'muri come dell'arredo, conformarsi all'infinito merito della Trinità. Onde in esse tanto Ignatio nostro Padre, quanto tutti Noi suoi Figliuoli procuriamo di corrilpondere alla Grandezza della eterna Onnipo-

## ODIA AGI E POMPE. 42

tenza con quegli apparati di Glorie, che possiamo maggiori. Purche anche ne'Tempij non si ecceda in vastità di sito o di altura, che impediscono i nostri Ministerij, e non poco ostano alla pietà e compunzione de'frequentanti . Parlo de' nostri alberghi, à Noi destinati, e non à Cristo; i quali, se talora trapassano la nostra misura, ciò auuiene senza vitio d'ambitione, come dicemmo, e appena auuiene, nè per l'innanzi auuerrà, oppugnata qualunque ombra di fasto dalla vigilanza de'nostri Statuti. Con tutto ciò, se Aborti sì deplorabili mi temperano l'agonia con la protestata rarità, e vbbidienza a' Grandi e a' Gradi; ella potrebbe aumentarsi negli altri tralignamenti, dal Grisostomo fulminati nel Popolo, che istruiua, di superfluità introdotte, di agi voluti, e di pene abborrite. Se la sola magnificenza de' Tetti ci differentiasse da Francesco, beati noi : poscia-: che la colpa delle Abitationi più riguardeuoli di quel, che comporta la frugalità delnostro stato, sarebbe ienza nostra colpa. Noi vi dimoriamo tollerandole così forma-: te, come le vollero i Fondatori di esse. Bensi sarebbe nostro mancamento, quando à. DD 3

#### 422 L'APOSTOLATO

noi non fosse oltremodo cara la pouerta, tanto amata dal Santo ; che onoriamo; Nostro pure e molto più graue disetto sa-rebbe e di vmiltà e di sossernza, se à noi piacessero le alture de'magisterij, alquanto più luminosi frà noi, e ci spiacessero le Fatiche meno onoreuoli e le Case men prouedute. Nos autem ne patria quidem audemus egredi , sed delicias quarimus & omnem abundantiam . Quis enim nostrum esurit propter verbum Dei? Quis fuit in solitudine Questo è lo stocco, che mi fora l'anima mentre non posso, fra tanti che ammiro de miei figliuoli vnitifimi alla Croce e auidissimi di penare, non piangerne alcuni; poco auuersi al riposo, e talora, con gran taccia de'loro nomi e del nostro, tolleranti, e forse accattatori d'abbondanze disusate, affatto inconvenienti a' discepoli d' Ignatio e a'condiscepoli di Francesco. Coftoro, lasciandosi trascinare dalle inclinationi della natura fuori de' diritti fentieri della mortificatione religiosa, in vece di coltinarsi toghi d'amaritudine, e di sbarbarsi d'attorno ogni fiore di gloria transitoria e ogni droga di quasi delitie secolari, schi-uano il rossore, e si attristano sino a con-

fini o della vocatione o della fanità, se loro si attrauersano le voglie, e se in essi publicamente si puniscono i falli delle Re-

gole trasgredite.

Accade à questi, come auuen-128 ne al Colosso babilonico, si frequentemente esaminato da mè e rimirato da voi . Che la Statua, tocca dal Sasso nella creta e nel ferro de'piedi, si risentisse, onde, al primo toccamento, si spezzasse in essi, fil gran debolezza, mà non fu gran portento. Ben fù mostruosità, indegna di tanta Macchina, che, percossa in sì poca parte di sè, crollasse tutta, e tutta si disfacesse in minutissima poluere, incontanentes dissipata da'primi venti dell'aria. Se ad vna delle Aguglie di Roma si segasse un palmo della mole, oue si regge e ch'è la più grossa parte di essa, calerebbe, senza dubbio, ella alquanto, mà diritta si poserebbe come prima sul terreno, senza piegare ad va de'lati. Diuersamente occorse al Simulacro, che, sì leggermente ferito, suanì in ogni suo membro, e su ludibrio degli aufiri . Percuffit STATVAM IN PEDIBVS Dans eius ferreis & fictilibus , & comminuit eos. 35. Tune contrita funt pariter ferrum, testa, as,

urgentum & aurum , & redacta quaft in fauillam aftiua area; qua rapta funt vento, nullusque locus inuentus est eis. Che vn di noi, o ripreso nel mal vso d'una dote, o rimosso dal buon vso d'vn talento, alquanto si dolga dell'auuiso e della priuatione; è fiacchezza non degna di chi seguì la Croce di Cristo, suillaneggiato nel Caluario, es nascoso, per tanti anni, nelle caligini d'abbietta officina. Mà quanto sarebbe enorme il risentimento, se la immortificatione l'ira lo trasportassero à tristezze inconsolabili, e à sdegnosi ricusamenti di seruire in ogni altro ministerio la Compagnia, ci di adoperare la scienza acquistata frà noi e le qualità recate seco dal secolo in quegli esercitif, che si stimassero men pericolosi alla sua facilità e più necessarij a' noftri bisogni! Ah, talora chi è rimosso da vn maneggio, li rifiuta tutti; e chi è punito, anzi non punito, e folamente purgato ò da vna macchia nel viso o da vna panarice nel dito, si dà per morto, e si grida inabilitato à qualunque lauoro. Tunc contrita funt PARITER ferrum, tefta, as ; argentum , & aurum: nullufque locus inuentus oft eis. Più oltra. Come il Sassolino,

che colpi la creta dell'immenfa Figura, à piè di essa diuenne vn Monte smisurato, e occupò tutte le regioni della Terra : così nella mente del Religioso, o corretto o mutato, l'ammonitione vdita e'l torto appreso crescono tanto, che gl' ingombrano co tutt'i sensi del corpo e tutte le potenze dell'anima. Onde il meschino, in tutte l'ore, in tutte le faccende, e in tutt'i luoghi, sempre contempla la sopraggiunta disgratia. Se medita, la fantasia gli presenta la presupposta ingiuria. Se legge, l'immaginato affronto gli offusca i caratteri delle Scritture . Se ascolta Penitenti, assai più sente gli stridori o della pena publicata o della cor-rettione segreta. In somma, se opera, se celebra, fe mangia, fe dorme, di continouo lo circondano le meste nebbie del fantastico disonore; onde d'vna ghiaia fatsoft vn Mondo, non altro penía, nè d'altro parla l'attriftato conculcatore della: Croce, fuorche della chimerica contumelia . LAPIS autem , qui percusserat Statuam, factus est MONS MAGNVS, & impleuit VNIVERSAM TERRAM. Nel qual naufragio del Cuore, sommerso in tristezze milerabili , tanto è più milera l'Anima del

rattriftato , quanto che all'indebita rifleffione d'vn tocco leggiero aggiunge vn. fauolofo gruppo d'intentioni, nè pur sognate da chi l'afflisse. Stima il meschino, che la Pietra fi fia scagliara dal Monte con premeditato disegno e di estrarla e di figurarla pungente, che l'occhio accompagnafse la man dritta nel colpo della mortifi-catione accadutale, riputando e lungamente esaminata dal Superiore e seriamente discussa in publica adunanza la parola che lo trafisse; giudicando, la facul-tà negatagli o l'vsicio variato, auuenire, perche si sieno richiamate, con rigorosa. reminiscenza, alla memoria de'Gouernanti le negligenze della sua giouentù e qualche freddezza degli anni trascorsi . E non si accorge l'infelice creatore di macchina totalmente aerea, esser seguito à Lui, come segui nel Simulacro. Il Sasso lo percosse, mà casualmente sceso dalla montagna, o per piogge antecedute, o por roficatura di tem-po, fenza artificio di scarpello, fenza ma-lignità di disegno, senza odio d'artesico. Dar., Abscissus est LAPIS DE MONTE SINE

MANIBVS, & percussit Statuam in pedibus. Così chi presiede, ti mosse da un luogo

all'altro, non per confonderti, mà percioche la necessità di surrogare chi lauorasse in. Casa men copiosa d'operatori, stimò tè più adattato al ministerio. Così parimente, se talora ti fù risposto con voci non ispruzzate di latte e non condite da mele, non fù vendetta o di repidità preceduta in tè, o di amaritudine perseuerante in chi conmal modo ti rigettò: fù ingombro di cure, che tolse al tuo Prelato si la costumate. soauità, come la douuta consideratione prima di negare ciò che non può concedersi, e di comandare quel che conuiene alla mole del Gouerno. Frequentemente o la varietà delle circostanze, o'l pelo delle faccende, o l'alteratione degli vmori, o i nuoni ordini, o i difordini discoperti, o i timori soprauuenuti tolgono à chi regge il Si da'labbri e la dolcezza da' comandamenti. Onde basti, per non apprendere acerbità di misterij que non sono , ricordarsi, che il Sassolino non su auuentato con arte a'piedi del Colosso, mà vi scorse, perche, imembrato dalla rupe, lo scauamento del terreno e la gravità della materia l'inuiarono alla più bassa parte della. creta, Deh, à lesto di semplicissima es

accidentale propositione non si chiamino tante Sfingi, che lo comentino, non per

disciorlo, mà per inuilupparlo.

Sarebbe insoffribilmente miserabile la conditione di chi gouerna, se il numero di tanto rifentiti e delicati Alunni dell'euangelica vbbidienza e pouertà, non fosse così poco, com'è : percioche à chi presiede mancherebbe e la libertà di disporre, e la possibilità di prouedere. Di gratia, minore vastità di Colossi, e Statue più basse, se, à chi è grande, qualsissa tastamento di pruoua dà la spinta in disperate malinconie e inostinata fuga da ogni cura, che non fiala bramata, differitagli, ò per immaturità di tempi o per violenza di riguardi. Io, per ciò, freddamente mi rallegro, qualora entrano ne'nostri Nouiziati Giouani d'illustri nascimenti, di qualità rinerite, d'intelletto perspicace, e di lingua eloquente. Indugio ne'giubili. Conciosiache, se allas grandezza delle doti non corrisponde la docilità a' dettami di chi regge, e la costanza ne'casi che seguono, nulla giouano, o la copia delle abilità, o la chiarezza della stirpe , o l'acutezza dell' intelligenza, o la stima guadagnata nella veneratione

de'Letterati e nell'amore de'Grandi. Quailto bronzo, quanto argento, e quant'oro riluceuano nella fonduta Mole, fognata dal Rè Caldeo! E nondimeno sì pretiosa immensità di Metalli sfauillanti cadde improuisamente e spari, senza che ne rimanesse vn piccolissmo granello, per memoria della maestosa Marauiglia . NVLLVSQVE LOCVS inventus est eis. Sieno i nostri Studianti e i nostri Sacerdoti meno scienziati men celebri e meno aggranditi da lustrori di sangue e da chiarori di mente, purche, arrendeuoli alle necessità di chi gli guida e saldi à gli vrti degli vmani acci-denti, che non mai si discompagnano dalla fragilità della Vita e da'rigori del Chiostro, se alle volte son collocati sù candelieri di poca luce, o se anche son tralasciati fotto il moggio di occupationi fenza applauso, amino chi gli abbassa, e lodino Dio che non gli onora. In approuamento di dottrina, non così vniuerfale in tutte le Comunità santificate, espongo vn Dubbio, mosso da quegli Agricoltori Romani, che vniuano i fasci del Consolato alle stiue dell'Aratro. Si disputò da essi, se fosse meglio piantar Salci o Vigneti, A primafronssonte, il Problema muoue le risa e scredita i disputanti . Qual paragone può correre fra' grappi della Vite e i rami infecondi del Salcio? Con tutto ciò, nell'esaminanza de'vantaggi e nel saldo de'conti, preuale al vitame lo schernito ceppo del-l'arbusto. Sono e seconde e nobili se Viti; mà à quanta spesa e à quanta diligenza. necessitano chi le coltiua! La vanga, per tanti mesi, non si allontana giammai dal pedale, il falcetto frequentemente si adopera sù la lunghezza de tralci. l'olmo, che la ricetta, è necessitoso d'industrie, la mano dee à suo tempo sfrondarla. Se, quando ella fiorisce, spirano aure o troppo fredde da tramontana o troppo vmide da mezzogiorno, totalmente non lega. Se le piogge del Cielo sono scarse, gli acini non in-grossano, e, se abbondano, il grappolo infracida. Così pure nel muouere, foggiacciono i germogli all'esterminio di rab-biosi animaluzzi, e oue le brine colpiscano la buccia, è disperata la vendemmia. Lascio la facilità, con cui il Vino si corrompe, e l'ansia con cui si preserua, nel verno sopra terra, la state nelle grotte. Al Salcio, per l'opposto, basta piantarlo, e, quan-

quando, ogni due anni, gli si smuoua d'intorno il terreno vna volta, vine così fertile de'suoi vimini, che quanto più si recide e si tronca, tanto più felicemente rinasce, con copioso guadagno del Contadino. Onde scrisse l'Istorico Naturale, infinitamente superarsi da Pianta si vile i tanto ap-prezzati Palmiti delle vigne. Cadua Salici c. 38. ferzilitas, densorque tonsura. Nullius quip- T.57 pe tutior est redditus, minorisue impendy 137. AVT TEMPESTATVM SECVRIOR . Pofsono infuriare gli aquiloni : possono diluuiarsi le gragnuole : possono scaricarsi sull'Albero le cauallette i bruchi i vermi e le locuste, che il Salcio, in faccia à gli assalitori, e in dispetto degli elementi adi-rati, si carica di ramucelli, e somministra all'Ortolano i suoi legami, corrispondendo all'ingiurie de'tagli con copia non mai mancheuole di vinchi rinascenti . Nulla tempestatum securior nulliusque densior tonsura. Questo è ciò, che io tentana di spiegare, e che, poco riuscendomi alla lingua, cotidianamente la Terra ci dispiega à gli occhi. Gli acclamati talenti di alcuni pochi Religiosi, in simiglianza delle Viti, controppo affanno e con costo fmisurato, fruttificano alla. Com-

432

Compagnia. Richieggono delicatezza in chi li regge, e sollecitudine in chi li guida, di prouederli sempremai d'impiego samono son di case comode, di tenere accoglienze, di presta soscrittione ad ogni brama, di lunghi respiri à qualsissa. fatica, di approuamenti indebiti a qualun-que etiandio mediocre lauoro, di niuna. parola, ancorche cortese, quando disettano, di non mai addormentata vigilanza, à solleuargli fopra tutti, à ferbar loro il primo accubito nelle cene, le prime cattedre nella finagoga; i primi feggi ne' concilij; e, fe a'loro piedi non fi proftendono verdure morbide, non danno vn passo; come, pure se loro l'aria non si profuma, ricusano di proferire vna voce. Ragiono frà nuuole di metafore, per temenza, o di suela-re chi cuopro, o di ferire chi m' insangui-na. Certo è, non potersi dal Superiore soccorrere à bisogni o supplire à cariche, per quel che appartiene ad alcuni, quan-tunque rarissimi, innamorati di sè, e infossibilmente vantatori delle proprie per-fettioni, se non si liquesa in vezzi di pro-messe e in iscuse, tutte le volte, che non gl' innalza, à far pompa o della prudenza o della

sapienza sù troni, attorniati da stelle e coronati da iridi. Ladoue ad altri, menguerniti di vmane qualità, mà indicibilmente più proueduti di fede e più ardenti di spirito, ogni città è Gerusalemme, ogni Sedia è Soglio, ogni Chiesa è Tempio di Salomone, ogni Collegio è la Casa di cedro, che Dauid si fabbricò, ogni Ministerio, per laborioso per minimo per isfuggito che fia , nella lor mente agguaglia. il Pontificato d'Aron, e supera il miracoloso Comando di Moisè, nell'apertura del Mare e nell'abbattimento dell'Égitto. Ah, Iddio vi schianti . Vitami si differenti da' Palmiti apostolici, che in ogni sabbia rinacquero, che in ogni aura fiorirono, che, senza coltura e cura, arricchirono di frutti il Mondo, e nulla vollero dal Mondo. Dall'altra parte, Cristo fecondi, con le rugiade del Cielo e con le influenze del Firmamento, l'vmiltà de'Salci, a'quali basta. IL NVLLA, perche germoglino e diano il tutto. DENSIORQVE TONSVRA, ET TEMPESTATVM SECURIOR.

r30 Fecondarfi con tagliamenti es non rifentirfi di burrasche, sono proprietà, che distinguono i rubelli della Croce da'

#### L'APOSTOLATO

figliuoli del Crocifisto .. Dico,non rifentirs? Andauano dietro i primi Allieui e di Francesco e d'Ignatio à gli stroncamenti dell'acciaio e alla firage degli elementi . Quel Collegio da tutti su preferiua à gli altri, in eui mancauano e vittuaglie e vestimenti.
A quegli Vsici da essi si aspiraua con importunità di preghiere, ne quali il sudore era perpetuo e niuno era l'approuamento. Dimenticati gioiuano, offesi esultauano, trionfauano o depressi da chi presedeua o conculcati da chi non si conuertiua, Quanti erano gli Aspidi i Basilischi e i Mostri del lenzuolo di Pietro, senza ombra di ripulsa e senza dilatione nell'inuito, da quell'Anime generose si diuorauano intrepidamente, e trouauano alimento ne'veleni vita nella morte. Quali Cerui fi, cibauano di serpenti, come gl'ingordi si pascono di S. Am coturnici. Coluber illi non erat noxa , fed brof. prada. Da essi s'inghiottiuano con godifer. 6. mento le vipere e i draghi : e noi ci proin pl. testiamo strangolati, se alle nostre fauci o vola vn moscherino, o passa vna formica. To.41 Se da'labbri di chi ci gouerna esce vna. periodo non compassato, trangosciamo per

118.

dolore, e protestiamo, con vrli, di viuero traforati. Con vguale fiacchezza, se la sfacciataggine o d'vn Ateo che sbeffa virtù, o d'vn Eretico che abbomina teologia, o d'vn mal Cattolico che ricufa perfettione, o d'vn Competitote che non sopporta chi lo preceda in fama di bontà e in grido di dottrina, ci vitupera col volgo, ci calunnia ne' tribunali, ci discredita ne' fogli, c'impugna nell'accademie, gittiamo i libri, abbandoniamo l'imprese, ricusiamo e d'insegnare e di scriuere. Schiamazziamo, all'ingratitudine di Secolo, che poco prezza i Ministri della salute e gl'Interpreti dell'Euangelio, douersi turar la gola col filentio, e aprir gli occhi coll'afcondimento de'raggi, lasciando e d'istruirlo ne'dogmi, e d'illuminarlo negli errori. Non è ciò certamente alimentarfi con serpenti e fiorire trà ghiacci . Coluber illi non erat noxa, sed prada. Deh, minore intolleranza di sconoscenze di villanie di torti , e maggior ricordanza delle nostre Costitutioni, che ci fpingono ad incontrare, con la fronte gli obbrobrij, col petto le spade, e col cuore gli anuersarij, sofferendo ingratitudini, amando affronti, e abbracciando chi ci odia. ER 2

Tal fù Francesco nelle tante auuersità dei fuoi impugnati pellegrinaggi e delle fue perseguitate industrie, e, per ciò, si rendet-re amabile a' Barbari e venerato a' Dominanti. Così pure, chi l'emulò auido d'operare e non curante di corrispondenza. ne beneficati, si tiro dietro le Città, e co-

mandò à chi comanda .

Tanto scrisse S. Agostino, esfere 121 succeduto à Noè, domatore delle tante. Fiere, che seco vissero nell'Arca. Le frenò e le resse tutte, in premio della tranquillità, con cui egli fofferi patientemente il buio del Legno, la vicinanza degli animali, i tuoni dell'aria, gl'impeti degli auftri - lo sbattimento dell'onde, il fetore della carena, e'l diluuio dell'acque. La mestitia di sì duro sconuolgimento, di sì vniuersale mortorio, di sì spauentosa strage, di tanto irreparabile defolatione, fostenuta dal Santo Vecchio con riuerente ossequio a'diuini editti, senza sospiro di querela, e con infaticabile salmodia di lodi à ·Dio , ordinatore dello scempio ; lo fè viuere vibidito da pantere e seruito da leo-pardi. Ibi agnoscit ordinem suum feritas, quia se cognouit bumanitas : ET IVBENTI HO.

152.

HOMINI OBEDIVNT, QVIA HOMI-NEM SVPERIORI DOMINO OBEDISSE COGNOSCVNI. I patimenti, accettati con festa dall' vmile Gouernante, lo rendettero e venerabile e formidabile alla ferocia de Leoni e alla vastità degli Elefanti. Così a Padri nostri si sottomisero Caualieri, Magistrati, Ammiragli, Principi, Prelati, e Cleri, percioche gli scorgeuano, contenti nella penuria, festosi ne' trauagli, inuitti nelle scortesie, e sempre più feruorosi nell'ammaestrare nel predicare nel souuenire, quanto men loro si mostrauano grati i petcatori ammoniti, le comunità riformate, gl'infedeli conuertiti. Anche ne' di nostri, la frequenza a'nostri Altari, a'nostri Sacerdoti , a'nostri Discorsi , fu eccessiua e fu gloriosa ; peroche il zelo degli Operarij non isfuggina, nella notte d'affistere à moribondi, nel giorno o d'inchiodarsi à confessionali, o di scorrere à spedali e à prigioni. Se alquanto ora si diminuisse la calca à magisterij di questo Tempio, potrebbe sospettarsi, che non tutt'i Sacerdoti, deputati al coltiuamento de prossimi, fossero, come sono molti di essi, tanto seri nel ragionare, tanto pronti nell'vdire, tan-Er 2

### 438 - BLAPOSTOLATO

to pietofi nell'affoluere , tanto apostolici nello interpretare Scritture, come appariche, come sono tanti i Sacerdoti nostri ? così affetati d'incomodità, così bramofi di conversioni, così dimenticati di sè, e così attenti a' loro impieghi, fosse chiunque; annouerato alla fantificatione dell'anime, o fede o ragiona in questa prima Chiesa del-la Compagnia. Non si dica, in qualches mancanza talora di penitenti che fi butti no a'nostri piedi , e in qualche rarità di moltitudine che oda i nostri Sermoni, deriuar cio dalla solitudine del fito, circondato da palazzi e prino di popolo. Conciofiache, non negandos da mè la lontananza di questo Albergo dalla più frequentata popolatione della fanta Città, si nega nondimene, potersi attribuire à tal distanza la infrequenza di chi ci fenta, e la rarità di chi ci segua. Il Sito è, qual fune giorni del Santo Padre, quando non capiua la gente trà le mura dell'antica Chiela e nell'androne delle nostre porte. Correnano allora più Cardinali e più Principi ad vdirci nelle lettioni, che dopo il definare, fi faceuano ne'dubbij del nuouo e del vecchio

chio Testamento; e) neiRagionamenti nelle Domeniche dell'announche ora non vengono o nelle solennità delle Feste maggiori, e nelle facte ferie della Quarefima. No, no sib fito non è mutato: onde il variamento, se auuiene , indubitatamente, non viene dalla positura dell' Edificio, mà dalla freddura di chi opera. Se faranno apostolici i nostri Oratori, se zelanti i nostri Confessori , le grani e maturi i nostri pareri accorreganno da ogni Rione i dubbiofi per proporre, i delinquenti per accufarsi, i maluagi per rauuederst : Non è vicino à noi e come noi così distante dal centro della turba il Collegio Romano ? Tuttauolta, per l'alto concetto, che da sutti si hà, di sicura dottrina e di eminenti maestri nelle scuole di tanto celebrata Vniuerfità, ognun vinuia i figliuoli ce infin chi abita di là dal Teuere e oltre à Ponte. con fommo difagio ne rigori della vernata' e nelle arfure della canicola; fi trasferisce ad apprendere e l'arte del bene scriuere e la profondità di ben intendere Tanto può la stima formata di grandi Infegnatori, per attrarre Giouentù delicata da ogni parte delle Contrade rimote all'ascoltamento delle nostre scienze : Altretranto seguirà, se, come già fu e come in grand parte è, si crederà, spirare più che mai viuo l'antico zelo negli Affistenti à questa. Chiesa e ne'Consigliatori del nostro Portico; da' quali ognun sia certo di ricauare. documenti di gran feruore e amorofo proscioglimento dalle lor colpe. Padri miei; fiamo, non molti, mà tutti, come fù ogni nostro antico Padre, desiderosi di compungere e anfiosi d'aiutare, chi c'implora nel l'agonia o della vita angustiata o dell'anima afflitta; e scorgerete verificarsi e rinouarli, à fauor nostro, le predittioni d'Ifaia, quando profetò inondamenti di nationi concorso incredibile di turbe e di regnan-

Si diuoto allagamento di miseri e di peccanti si prouerà da noi, nonfolo se in noi esprimeremo la mortificatione e l'ardore di chi meritò l'ammaestramento o di Francesco o d'Ignatio, mà se da noi si ripiglierà quella sete di pene, quella patienza d'incomodi, e quella beatammo ne'primieri tempi della nostra Conuersione. Anche noi, quando ci spogliam-

mo de'vani abbigliamenti dell'Egitto, e ci coprimmo con la mortificata liurea di Giesù, risplendemmo, con ogni più ammirata. luce, negli esperimenti della nostta Probatione, e nell'accese voglie di spasimare, non che di patire ; di fantificare, non che di compungere. Ci squuengano i passi à piedi, i sonni sù la paglia, il nutrimento di duro e nero pane, la semplicità de ca-techismi, la seuerità delle penitenze, la meschinità de' prouedimenti ne' costumati camini a'Luoghi fanti: e riscontriamo quei principij fantificanti co' processi degli anni auanzati. Si come in molti, al pari dell' età, son cresciuti l'appetito d'austerità e'l zelo dell'anime: così può essere, che in-qualcheduno, non diuerso da mè, si siaindebolita la robustezza, non dico nel sopportamento, mà nell' inuogliamento della. Croce. Non vorrei, che, chi si gloria d' esfere compagno di regola e di militia dell'inferuorato Apostolo degl' Indiani, rassomigliasse la Palma. Questa, come acutamente offeruò S. Gregorio nel decimonono libro de' suoi Morali, comincia dal ceppo così ruuida così misera e anche così ristretta nelle sue frondi, che sembra di esferge 444

abbietta Pianta di Diserti arenosi. Indi quanto più si folleua, tanto apparisce meno scabrosa, e spande i suoi rami con tal largura e con si ampia circonferenza, che pare predetto à lei ciò, che fu prenunziato à Giacob: Dilataberis ad occidentem . O orientem & Septentrionem & meridiem . Palma, QVA TENVIS ab imis proficit, VA-STIOR AD SVMMA succrescie. Chi non mai ristetteua a'suoi natali, chi sempre copriua le sue doti, chi non si riputaua degno d'vn'angolo nella casa di Dio, chi, ad ogni ora, chiedeua l'auuilimento della fua persona, lo strapazzo della sua vita, l'oppressione delle sue brame, aggiungendo à ciò, trafiggimento di cilitij, tormento di flagelli, annegatione di voleri, lunghezza di preci, e giogo d'opere: al presente, dis-cuopre la culla se riluce, e la infascia se l'offusca; schiua l'abbassamento, e si rampica all'onoranze; sospira manna, e si noia di legumi ; gode d'acclamationi, e si lagna ne'correggimenti; tempera rigidezze, e prolunga respiri. Qua tenuis ab imis pro-ficit, VASTIOR ad summa succrescit. A chi parcuano ridondanze colpeuoli e delitie detestabili vna stanza riparata, vna

Gen, 28.14.

viuanda, condita, vn ripofo discreto, vn veste ciuile, vn ministerio non affannoso; può essere, che ora si creda vguale a'Martiri, se l'Albergo non è volto, nelle state gioni neuose, a' soli del mezzo giorno, se l'abito gli vien rappezzato nel lembo, sei al cibo manca la droga , fe a' fuoi lauori non si apre teatro di chi l'immortali congli encomij, e di chi l'intitoli eclissatore di quanti l'han preceduto . Si mostruoso tralignamento da ciò che fummo, quando giammai si potesse con fondamento riprendere IN ALCVN DI NOI, ci spaccerebbe subitamente rei del concorso mancato a'nostri esercitij e della veneratione cesfata a'nostri nomi. Guardici la Trinità, di non effer Cipresti, e di effere Palme. Però, quanto più ci promuouono in alto l'anzianità ne'gradi , la celebrità negli vsici , il grido de'popoli, la fama de'meriti, tanto più assottigliamoci e rendiamoci piccoli, nel nostro priuato concetto e nell'apparenza. degl'impieghi esteriori. Bramiamo assai più di sudare, che di risplendere. Così segue nel Cipresso, quanto più innalzato, tanto più diminuito e fottile. Intendiamo, fenza peso di stenti e senza vittoria di passioni,

Hom.

166.

anche l'Innocenza comparire priua di corone, e allo stesso Apostolato nè darsi il palio nè lauorarsi il diadema. Parum laudis habet corena virtutum, scrisse S. Valeriano, QVÆ EX LABORE NON DESCEN-DIT.

Voglia Iddio, che al fecolo d' 133 Agostino non si conformi il nostro secolo: Afferma, nel trattato de Opere Monachorum, hauer egli deteftati , nel suo Chiostro, non pochi Alunni così otiofi e così alieni da disagiarsi, che, anche nel Caluario della Religione, traportauano le verdure del Libano e le fertilità del Carmelo; onde, invece di penare, come già fece Cristo sù la Montagna del disonore trà due Ladroni, voleuano, come se'l Caluario fosse il Tabor, splendere rischiarati da luce e adornati da neue, trà gli offequij di Elia pro-De O- feta e di Moisè legislatore. Vitam inopem & laboriofam fugientes, vacui pasci atque vestiri voluerunt, & INSVPER HONORA-RI AB EIS, à quibus contemni conterique consueuerant . Almen costoro , dischiodati dalla Croce e disamorati de'chiodi, come tengono otiose le mani, così lasciassero

quicta la lingua. Ohimè, quanto meno la-

Monech. Tr. 91 74-

uorano con le braccia, tanto più nuocono co labbri, raffreddando chi arde, e legando chi opera. Dicono, bastare vn' Impiego, per viuere benemerito dell'Ordine. Configliano, che, à guisa de Cameli, si scuota la soma, se trascende la costumara misura. Somministranotemerità di querele e arditezza di ricufamenti, qualora la scarsezza delle Persone e la necessità de'. Collegij alquanto aggraua gli adoperati. Dan fiato à chi addita le pentole di Ramesses, dimenticato dello strame e obblioso delle fornaci . Esclama Agostino: Vinam isti , qui vacare volunt manibus, OMNINO VACARENT ET LINGVIS; neque enim tam multos ad imitationem prouocarent, SI EIS NON TANTVM EXEM-PLA PIGRA, SED ETIAM MYTA PRO-PONERENT.

Prima, che io fulmini col braccio di Francesco e con le saette del Cielo sì mali Parlatori e sì ingannati Ascoltanti, che porgono l'orecchio a'fischi troppo velenosi di Serpenti, mascherati con fasse, sembianze di carità vigilante alla disesa, de' modesti, debbo piangere la infelicità delle mie supplicationi. Hauete sin'ora vdi446

to, con qual violenza e di ragioni e di testi si sia da me sgridata la delicatezza de'pigri, e persuaso a'nostri l'affetto a' difagi e il vigore ne' tormenti . Non muto pensiero, anzi dichiaro suggitiuo, e non. foldaro, della militia d'Ignario e dello stendardo di Francesco, chiunque con essi, per assettione à pene, non grida: Mibi autem absit gloriari, NISI IN CRVCE. Questa, come voglio, che si abbracci, quando ci è offerta o dalle mancanze della nostra. pouertà o dalle occasioni del nostro zelo; così non voglio, che si addossi, per trascuraggine de Superiori, à chi già preferì la cura della Compagnia alla prouidenza e alle poppe della propria madre . Sono oramai stracco, come tanto frequentemente hò fatto in publico ed in prinato, di scongiurare chi gonerna, ad vmiliarsi nell'esatto souvenimento de'gouernati. Come da'sudditi richiedete, che genustessi contemplino la mattina per vn'ora, che per tant' ore custodiscano seueramente il silentio, che sudino per tanto tempo, o nell'a-scoltamento delle confessioni o nell'infegnamento delle dottrine, che offeruino la perfettione di sì numerose regole, che viua-

dalle patrie, sì auuersi alle dignità, sì spogliati d'ogni diritto paterno e d'ogni personale prouedimento: così tocca à voi, ristorargli attentissimamente, con vitto douuto e con vestito onesto, di tutta l'opportunità de' refrigerij, permessi dal nostro Istituto à chi si fida di voi . Dunque morrò non esaudito in sì giusta domanda, e accorato per si ingiusta negligenza? Arrosfite, per auuentura, d'inchinarui al riconoscimento delle officine e all'esaminanza de bisogni ? Eccoui vn Rè Goto, che, in. questa stessa Roma, oue dimoriamo, sceso dal Campidoglio e suestito degli zibellini, cerca ne'forni, qual fia la cottura la bianchezza e'l peso del Pane; giudicando, nondisdiceuole alla souranità di Monarca la sollecitudine di sentinella, sopra gli vsiciali ed i meccanici, per ben alimentare i soggettati . PER OFFICINAS PISTORVM Caf-DISCURRIS, pensum & munditiam panis exi- fiod. DISCVERIS, penjum o munausam panas com gis, nec vile iudicas esse, vnde te possit Roma Lib.6. Var. laudare. Se tanto si abbassaua vn Signore Form. di Reami potenti , quantunque maechiato 19. d'erefia, per nutrire chi l'vbbidiua, e per To.20 imporre fede à traffichi di chi douea fe- 51. guir-

del suo fasto : quanto più vn Presidente religioso dee affaccendarsi in prò di Animi, consecrati alla propagatione dell' Euangelio, e annouerati a'più confidenti Discepoli del Redentore ? Perche non veggo, e in chi soggiace la sofferenza di Timoteo, e in chi presiede l'amore di Paoio? Il primo gemeua in dolorosi e continouati rilasciamenti dello stomaco estenuato, e tuttauia beueua l'acqua . L'altro portaua sulle spalle l'immensa mole di tutto il Cristianesimo, Solicitudo omnium Ecclesiarum. Con tutto ciò, .13. 28 sommerso in vn pelago di pungentissime, ansietà, per l'assanno di mantenere la fede ne'cuori de'Credenti nell'immenso scompiglio di spietatissime carnificine sopra le carni de'Confessori, si applicaua così attentamente alle necessità d'vn suo Discepolo, che gli prescriueua e la qualità e la quanti-tà della beuanda. MODICO VINO VTE-

RE, propter stomachum. Beati noi, se ne' Reggitori l'amorosità, con occhio così per-5.23. spicace, considerasse i languori de'sottoposti: e se ne'sottomessi tal fosse l'inchinatione alle seuerità della penitenza, che anche malati riculassero ristori comunali, e lauorassero

con lena di Giganti. Esclama Gio. Griso-stomo, come vicito da sè nella contemplatione di gara sì santa trà un seguace neces-stoso e assinente, ed un Maestro assogato da cure importanti e curatore di stomaco dilanguidito: Concedatis aliquid de Timothei virtute. O Pauli cura dicere.

Che se l'Eterna Prouidenza Anpermetterà, mancar trà noi chi feguale ve- de Eftigie di Paolo, nella riflessione alle conue briet. nienze de'sudditi, multiplichi ella almeno i To 20 Timotei, che sofferiscano le mancanze del- 90. la natura pe' conforti della gratia. Niuno si dolga, di passar vita penuriosa e di non potere lungamente durare, fotto il greue giogo de'Santi Voti. Chi di essi si querelasse, smentirebbe il Figliuolo di Dio, che protestò tal peso e leggiero e soaue. Conseguentemente accomunato alle ciurme di Satana, autore e padre della menzogna. viuerebbe tra'primogeniti di Dio col merchio di riprouato .. Tuona S. Valeriano, -contro à tanto contumaci mormoratori, es gli aggrega alle mandre de capretti con- Hom. dannati, separandogli dal gregge degli 2. agnelli destinati alla gloria. Humilitati pie- To. 12 statique feruire leue onus , & iugum Domini 166. 13/4

Francis (Garyle

eft, quod non grauat nift AVT PERDITOS, AVT PERITVROS. E voi lingue serpentine (se pure in questo mistico paradiso di Francesco Sauerio striscia etiandio vna sola Cerasta, che dissuada l'osseruanza de' precetti, e che stimoli à scroglimento di licenze) esaminate, con quanto maggior rigore fu da Cristo sgridato Pietro, quando l'alfu da Cristo sgridato Pietro, quando d'al-lontano dalla Croce, che quando lo rinnegò nella Corte. Ardì Simone, per eccesso d'imprudente compassione, di persuadere al diuin Maestro, che prediceua a' Discepoli l'imminente perdita della riputatione e della vita sull'atrocità del patibolo: Ab-Mart. strate, Domine. Non sì tosto su terminata. 16.23 la preghiera dell'ignorante amatore, che Cristo, oltremodo alterato, lo cacció da. se, lo chiamò inciampo de' suoi trionsi co interprete di Lucisero. Vade post me, Satana: scandalum es mibi. Chi nondimeno ruggi come Leone al mal configlio di penar poco; quando poi Pietro sì bruttamen-te negò di conoscerlo, e al negamento aggiunse spergiuri, con guardo pietoso l'inui-tò à lagrimare, e alle prime stille degli oc-chi condonò l'estrema tellonia della lingua. Tanto più, à nostro terrore, nell'esteriorità

de protesti, si offese il Saluatore, per sentirfic ritenuto dalle carriere, alla fala del concilio, alla colonna delle sferze, al pretorio delle spine, e al monte del supplicio; che quando vn si beneficato Pontefice si recò ad infamia , di confessarsi suo familiare e confidente. Replico, per ciò, sbigottito e suenuto nella maggioranza, nondell'interno, mà dell'apparente gastigo dato à Simone, mentre sconsiglia à Cristo l'incontramento de'rossori e delle piaghe. che mentre gli si ribella con la negatione. Vtinam, qui vacare volunt manibus, omnino vacarent & linguis. Chi ghiaccia nella seruitù di Dio, segga, se così vuole, negligente, mà col dito alla bocca. Sarà battuto per la perfidia dell'otio, se giace; mà non sarà gastigato come seduttore, se tacerà. Guai à gl'infreddati, fe non diuengono mutoli, e ie, poco paurosi ne' proprij demeriti, arruolano compagni nella tepidità, biasimando il feruore e praticando pigritia. Neque enim tam multos ad imitationem inuitarent, si eis, non tantum exempla pigra, SED ETIAM MV-TA, proponerent . Spero, che trà gli ardori di Francesco niun geli; e molto più spero, che, se talora in tanto incendio di feruorosi e-

FF 2 fem-

### L'APOSTOLATO

sempij e di apostolici sentimenti taluno alquanto s'intiepidisse, ricuserebbe compagni ne'ghiacei, e occultamente trascurato lascerebbe, che ogni vero figliuolo della Compagnia, adorando l'orme del nostro Santo, con brauura magnanima che à sè chiami tormenti, e con risiuto generoso che da sè eacci delitie, gridi con verità: Mibi autem abste gloriari, NISI IN CRVCE DOMI-NI. Così sia, e così è.



SERMONE XII. detto a' Procuratori delle Prouincie, nella stanza della. Congregatione loro generale.

Cumque descenderet Moyses de Monte Sinai, tenebat duas Tabulas testimonij, & ignorabat, quod cornura esset facies sua ex consortio sermonis Domini. Exod. 34.

CGNI SACFRDOTE della Compagnia sia Osservante della Regola e Luminoso d'Esempy. Il che molto più conviene a più gravi di grado e di età. Ciò non si hà, se la Meditatione non si ritiene in ogni faccenda, e non si pratica anche nelle malattie. Segua poi ne Religiosi maturi a propry Fervori il Zela della refere

Perfettione altrui, non dissimulando difetti.

136

Hiunque, frà Noi, terminati gli fludij, fi arruola a' Sacerdoti della Compagnia, se totalmente non si trassigura in vn nuouo Moisè del nostro Utituro.

uo Moisè del nostro Istituto non è, ò vero Operario di essa, ò degno Figlinolo del Santo Padre. Che se ciò da me s'intima à chi, per così dire, ancor vagisce nelle culle dell'Apostolato, co'nuoui crismi del Sacerdotio nelle mani santificate; ognun di Voi, che siete le Colonne della Casa di Dio e gli arbitri di sì rileuante Affare, qual'è l'intimata o non intimata Congregatione Generale, seriamente rifletta, quanto più à Voi si addossi la necessità di rappresentarui à tutta la Religione, non men luminosi per singolarità d'esempio, nè men riguardeuoli per rigore d'osseruanza, di quel che comparisse l'adorato Legislatore dell'antica Legge a' Discendenti d'Abramo. Apparue a'Quartieri d'Ifraele l'infiammato Profeta, così rifplendente nel volto e così tenace de'precetti, che 200

# SIENO SANTI E ZELATORI. 455

al riverberamento della Virtù di Lui non. refistendo le turba del Popolo eletto, inriuerenza di esso, calaua gli occhi e incuruaua il corpo, soggettandosi ossequiofamente a'suoi dettami. Vt non possent in-tendere Filij Ifrael in faciem Moys, propter 3.7. gloriam vultus eius. Tanto impetrerà ciafcun di Voi da' miei Figliuoli nelle vostre Prouincie, fe, si Voi come i più prouetti Padri di esse, appariranno a'men Prouetti con le tauole delle Costitutioni nelle mani, ciò è, nell'opere, e co'lampi nella faccia di angelica Modestia e di apostolica Santità. Questi saranno i due Punti del mio Discorso; a'quali aggiungerò il terzo, à Noi discoperto dal Testo, mentre palesa, la fortezza de' Marmi ritenuti e la chiarezza de' Raggi fparfi derivate nella fronte enel pugno di Moisè, dal lungo commercio e strettiffima vn one di esso con Dio : Ex confortio fermonis Domini. Incominciamo dal primo. Ogni Professo della Compagnia, se tralignasse, si trassigurerebbe in quel Dragone detestato del Cielo, che si tirò dietro, nella cadura, la terza parte delle Stelle Conciofiache i più Nuoui della Religione simirano i Sacerdoti più graui, quasi Idee

F . 4

Idee del nostro viuere, e quasi Forme del loro ben viuere. Onde, chi si riconosce alquanto auanzato negli anni, custodisca con attenta vigilanza, ogni suo fenso; affinche, trascorrendo le presisse mete dell' offeruanza, non apra voragini, e non ponga inciampi à chi ben corre. Quelta. fit la follecitudine, che ritenne Eleazaro. Sacerdote dal cibarsi, ancorche apparentemente, con cibi vietati: temendo, che, fe la Giouentù lo credesse trasgressore de'Riti; si accomunasse a'pagani, e ingoiasse intere mense di viuande immonde. Gridaua, per ciò, il zelante Vecchione: Prima tutta l'Anima mia e tutto il mio corpo nell'Inferno, che vn folo boccone entro le mie fauci di carne riputata proibita. Quando i Fanciulli e quando i Leuiti credano me arrenduto alle superstitioni idolatre, conculcheranno le Leggi, e sacrificheranno à Bacco: Respondit cità dicens: PRÆMITTI Je velle in infernum. Non enim stati nostra dignum est singere: VT MVLTI ADOLESCEN-TIVM ARBITRANTES Eleazarum nondginta annorum transisse ad vitam alienigenarum , & ipfi , propter meam fimulationem DECIPIANTVR. Se ya Vecchio preuatica

chab.

## SIENO SANTI E ZELATORI,

non preuaricherà vn Giouanesmà grossa turba di Giouentù, coll'esempio del Prouetto, si scomporrà e vscirà di carriera, mutando: gli ardori dello spirito ne' ghiacci della licenza. Vt MVLTI adolescentium. Diffe. l'inuitto Eleazaro: Io farò vno nel masticamento della, carne, che mi offerite, o innumerabili faranno i Seguaci della mia debolezza ; i quali, fattisi repentinamentes Maestri d'inauditi sacrilegij, corromperanno chi loro vien dietro .

138 Spieghi chi può gli esterminij, che la Canutezza d'vn tralignato produce in chi l'adocchia. Quando vn Giouanastro preuarichi, niun fi muoue, e ognun grida, che il ramo inaridito fi tagli dall'albero, All' incontro, se, chi è viunto quasi vn mezzo secolo nel Chiostro, si allarga ne costumi e si attedia nel rigore, papre incontanente vna Scuola, oue la Giouentu entra con anfia, e d'imparare libertà, e di disimparare raccoglimento. In tal riguardo Gristo più acerbo supplicio prescrisso à chi scandalizzana pusilli, che à chi lapidaya Profeti . Qui scandalizauerit VNVM March DE PVSILLIS ifis , qui in me credunt ,expe- 18. 6. disci, vi fuftendatur Mola afinaria in collo

eius, & demergatur in profundum Maris. Va Mundo à scandalis. Chi non trema à sì spauentose dinunziationi ? Non disse il Saluatore del Mondo: Chi scandalezzerà grossi Monasterij di miei Serui, morrà ferito da lancia. Protestò, che, oue anche vn solo de'fanciullini fi offenda nel traviamento di huomo riuerito, non alla mano, mà alla, gola di costui si leghi, non qualunque sasso, mà vna Mola pelantissima, la quale netla. più cupa parte del Mare lo sommerga e lo seppellisca. Qui scandalizaueris VNVM, Sufpendatur mola in collo eius, ET DEMER-GATVR in profundum maris. Nello scoppiamento di tal folgore agghiacci, chi non arde, e trema chi non vola, Va mundo à scandalis.

A tale strage si sottrarra, chi, con Moisè, comparirà dentro le Case di Dio con le Tauole della Legge, non men nel cuore, che nel pugno. TENEBAT duas sabulas Testimony. Non portaua i marmi de'diuini Precetti sù gli omeri, incuruato sotto il peso e ansante. Gli alzaua, à vista di tutti, quasi piume con le due mani, assai più gloriandosi di quelle Pietre, che se Iddio gli hauesse guerniti i diti con les

più grosse gemme dell' Oriente . TENE-BAT duas tabulas Testimoni, pronto prima à lasciar di viuere, che di tenerle. A Moisè Israelita fù somigliantissimo Abramo Anacoreta . Di lui testifica S.Efrem ciò, che noi lodiamo nell'altro. Fù il beato Romito trauagliatissimo e d'animo e di corpo, sì per l'asprezza dello stato eletto , comes per la fuga della Nipote vagabonda . Tuttauolta, e quando viaggiaua, per ricon-durre à penitenza l'ingannata Fanciulla, che poi ville mortificata e mort fanta, & quando perseuerà ne rigori dell'Eremo, fu sempremai così amante delle sue Regole, come se il digiuno fosse stato conuito, come fe il cilitio fosse dinenuto fcarlatto, come fe la grotta si fosse allargata in Reggia, come se il filentio e la folitudine gli hauestero aperti anfiteatri e fcene . In tantis tribulationibus atque angustijs NVNQVAM religiosa In viwita sua Regulam INFREGIT. Nunquam 18 B remissior factus, neque segnitie vel tadio ali- Abre quo faticasus, sed veluti esuriens aut sitiens, To.30 sic mens eius NVNQVAM SVI INSTITV-117.
TI DVLCEDINE POTERAT SATIARI. Chi mi darà, che, nella Compagnia, lo yegga, in ogni Sacerdote di essa, venerabi-

Commercial Com-

#### 460 I PIV VECCHI

bile d'anni, la vera effigie di Abramo solitario? Oh, questi riteneua più stretta al seno la Regola, che la vita, mentre più viueua nell'adempimento de'suoi Riti, che nel nutrimento delle sue erbe . Si satiaua. di qualfisia poco alimento : e non mai si satollaua di eseguire le istruttioni dell'Abito abbracciato. Mens eius nunquam sui Instituti dulcedine poterat satiari. Rimiro quasi tutt'i Figliuoli d'Ignatio, osseruantissimi de' suoi ammaestramenti. Ciò nondimeno à mè non basta. Vorrei riconoscerli, non. tenaci, mà amanti della Regola. Nunquam sui Instituti dulcedine poterat satiari. E qual' era questa tanta dolcezza dell'Istituto d'Abramo? Vna selce per guanciale, vna stuoia per copertura, vn fasso per casa, vna fonte per benanda vn prato per menfa, vn. diserto per territorio, prolungate vigilio per riposo, continouata salmodia per diporto, gli occhi disfatti in lagrime, le carni lacerate da punte, i piedi scorticati dal gelo, le mani incallite dal lauoro, le viicere tormentate da fame, le fauci stratiate da sete, l'anima con la contemplatione immersa nelle fiamme dell'abisso, la memoria: ritirata da quelunque oggetto ò di con-

for-

forto ò di sollazzo, la vita tutta un perpetuo e atroce martirio dello spirito e del corpo. Or conditione si dura di viuere, sembraua ad Abramo sauo di dolcissimo mele, e manna piouuta dal Cielo. Menseius nunquam SVI INSTITVTI DVLCE-DINE poterat satiari. Oh di questo poteua dirsi, Tenebat tabulas testimoni, come ciò si seriis di Moisè.

Altrettanto, confido in Cristo, che possa: e debba dirsi d'ognun di voi, mantenitore di qualfifia apice del nostro epilogato Istituto, nel pretioso Sommario, che in ogni mese si legge, e che in ogni ora si osserua. E appunto come il Decalogo proibiua a' fensi degli Ebrei la soauità de'piaceri, la rapina della roba, gli sfogamenti dell'ira, le sfrenatezze della lingua, i discioglimenti delle brame, il seguito delle Sette, e quasi Argine celestiale, si opponeua à tutte le inclinationi della Natura, souuertita nella mangiata d'Abramo: così dalle nostre Regole s' impugnano i dettami del cuore vmanato, si crocisigge l'huomo vecchio alla Croce di Cristo perche si sinuoui, e si publica bando vniuersale di perpetua e infaticabile annegatione di ciò.

che

462

che ricrea; ordinandosi à chiunque si professa soldato di questa militia la maggior mortificatione in tutto ciò, che l'appetito rappresenta e che la gratia ributta. Onde. chi di noi odierà perfettamente quanto piace, e ardentemente seguirà quel che amareggia, potrà rimostrarsi a'popoli che ammaestra, e a'nostri Giouani che l'osseruano, quasi vn risuscitato Moise, co'Precetti scolpiti nella pietra. Tenebat tabulas testimony. Di tale mortificatione stimo Pietro Damiano, che ogni Monasterio fosse sanguinosa Vniuersità. Imperoche non altro si esercita da chi viue Religioso, fuorehe vna perpetua carnificina delle passioni e delle voglie, facendo quel macello de' diletti, che Samuele fece dell'ingrassato Agag. Quì 12 Sobrietà strozza la gola: qui l'Vmiltà abbatte la superbia: qui l'Vbbidienza incate-na i voleri: qui la Temperanza crocifige i sensi: qui la Modestia imprigiona gli occhi: qui la Pouertà nel Mondo ci esclude dal Mondo. In fomma, tutta la nostra vita, quasi massa d'oro, è in ogni ora das pesantissime mazze di disciplina apostolica. battuta sull'ancudine de'dogmi euangelici, perche rappresenti, nel loto la nobiltà de-

gli

gli Angioli, nella fragilità la fermezzade Beati, negli sbattimenti delle tentationi la impassibilità di chi trionsa con Dio. Ascoltiamo l'allegato Cardinale, che a marauglia esprime, ciò che io malamente dichiaro. Illic Agag pinguissimus, per manum ep.56. Sobrietatis, in frusta conciditur; illic in Golia Duciti superbiæ caput abscinditur: in Saul inobediensabia reprobatur. Illa est Officina, in qua Muadieris euangelica DRACHMA quondie maltieris euangelica DRACHMA quondie malties disciplina regularis extunditur, ET SIC 98.

AD SVI CONDITORIS IMAGINEM RE-FORMATVR.

Nella suddetta Vniuersità parmi, che la prima Cattedra si debba al Principe de'mortificati Iob, per tal Magisterio rigorosamente esaminato da Satana. Dopo la perdita delle mandre de'figliuoli e de'palazzi, impiagato il sant'Huomo, in ogni parte del suo corpo, con le più acerbe serite, che Lucifero pote macchinare, non solamente non si querelò de'dolori, mà con incomparabile robustezza consuse l'auuersario. Sei sconsitto, à Principe delle tenebre, negli stessi oggetti delle tue vittorie. Hai creduto di soprassarmi coll'acerbità delle piaghe e collo spogliamento delle riccheze

Dissert by Chargle

chezze ? E io superero la tua malitia co', miei feruori, aggiungendo laceramenti alle ferite, doglie à gli spasimi, e inopia alla nudità . Tu penfasti di cacciarmi dal trono, e io mi rouescio nel letamaio. Tu mi squarciasti le carni, e io fò strage d'esfe con la durezza del tegolo. Percuffit lob vicere pessimo à planta pedis vsque ad verticem eius i qui TESTA Saniem radebat , sedens in STERQVILINIO. Inuito allo spetodiatori della Penitenza. Quanti balfami si procurano, anche ne' Chiostri, da'non intiepiditi Religiosi, qualora son tocchi leggermente nella pelle ? Ecco Iob., ché, poco sodisfatto di rimirarsi orrendamente vicerofo; si raddoppia le pene, e ricusa ristori. Poteua egli, senza dubbio, da tanti Amici, che concorfero, ò domandare antidoti, ò impetrare e letto e lini. Nulla chiese, che gli mitigaffe l'affanno. Più voglio, diffe, contra di mè che non hà voluto Lucife-TO . TESTA faniem radebat , fedens in fter-Lib-3. quilinio Di quà si tragga, esclama Gregorio,

mor. C.4. To.33 41.

come dall'adorato Patiente fi, trattaffero le fue membra vigorofe, mentre così crudelmente le stratia addolorate QVAM ILLE

MOL-

MOLLITIEM SANZE SVÆ CARNI conceffit, qui non veftem , fed teftam etiam vulneribus admouit?

E pure hò, chi toglie di mano 142 à lob la palma de' patimenti. Veggo Basisilio, così famelico di stratij, che, diuenuto, nella rigidezza de'suoi austerissimi patimenti, puro scheletro d'ossa ricoperte da pelle, fi duole di non patire, e, quantunque più moribondo che viuo, aspira ad inustrate pruoue di pene. Vince poi ogni vmana fantasia, il rimirare vn tant' Huomo, nè pur pago de'Neroni de'Decij e de' Massentij, spregiare gli sbranamenti de' leoni, le arsure del suoco, le tagliate à membro à membro di tutto il corpo; percioche ogni tale affanno, dopo poche ore, finiua. L'inferuorato Archimandrita si querelaua della Morte, non perche fosse da-Dio decretata à chi viue, e perche fosse da'Tiranni cagionata a'Martiri con penofissime agonie : mà perche, più d'vna volta., non può morire chi viue . Statutum est hominibus semel mori. Non impallidisco all'intimatione del supplicio. Trangoscio all'im- 27. possibilità di ripeterlo. Nel terrore della Tentenza, non mi tormenta il MORI; mi

lacera il SEMEL. Deh, perche non posso, nella oppressione degli strazij, morire cento volte in ogni anno? SEMEL MORI ? Nè pur voi inuidio, Lorenzo e Vincenzo, che sì lungamente moriste, à fuoco lento, sù grati di ferro . Inuidierei i Dannati del Tartaro, che sempre viuono e sempre muoiono, se riuoltassero il supplicio della perfidia in olocausto di penitenza. Penerò, perche non peno, quanto vorrei: e muoio. perche viuo, senza speranza di potere più d'vna volta perire. Ecco Gregorio Nisseno. che toglie ogni sospetto d'iperbole à gl'ingrandimenti de' miei protesti. CVI CLA-DES ERAT, quod NON SÆPE' puffet Martyrum certamina imitari : cum VNI MORTI dumtaxat natura obnoxia sit . Di esso similmente scrisse Gregorio Nazianzeno così alte idee di penare, che più oltre non può giungere ò la penna di chi scriue, ò l'ardore di chi brama . Diuina illi erant , NIHIL HABERE ET CRVX, quam folam, tota vita, familiarem babebat. Questi sono i nostri Esemplari, se vogliamo risplendere e a'nostri Giouani nelle nostre Case, e a' nostri Prossimi nelle loro; necessitandogli, con la riverberazione di vita austera, ad

Orat.
inlaud.
Bafil.
To.13

Orat.
in...
laud.
Bafil.
To.54

811

abborrire delitie, e ad abbominare diletti, I tesori di Basilio erano la nudità e la Croce; quella per prinarlo d'ogni ristoro, e questa per esporlo ad ogni tormento. NIHIL HABERE ET CRVX. Rifcontriamo ora Noi le nostre stanze le nostre vesti e i nostri scritti , e riflettiamo , se all' vso necessario di essi, sì per addottrinarci come per vipere, si frammetta ridondanza, che meriti la seuera confiscatione, che Bafilio s'impose. Alla tenuità de'ripari si esamini, se faccia contrappeso la copia delle pene. Siche non folamente l'inopia ci priui de'piaceri, mà il rigore ci crocifigga con Cristo, Nibil habere & Crux, Ne questa fi strinse dal Santo pelle sole sacre giornate della Quaresima e dell' Auuento, nè con essa si abbracciò, ne'soli primi anni della vita monastica. Infin che visse, e inogni ora del viuere, non mai apparue il mortificato Legislatore, senza l'accompagnamento della Croce, prima morto, che non penitente. Nibil habere & Crux, quam SOLAM TOTA VITA, familiarem habebat. Ciò pare il Non plus vitra dell'intimata. annegatione a'nostri sensi da' sacri Euangelij . ...

Gc 2 Epu-

143 E pure, se imbarchiamo con Giona, non per fuggire da Dio, mà per maggiormente auuicinarci a'suoi dettami, rimireremo l'infelice Profeta dal Vascello gittato nel Mare, e dentro del pelago diuorato dal Peice. Ognun confideri i trangosciamenti dell'ingoiato Israelita. Il Cielo lo dichiaraua ribello, l'aria gli negaua il respiro, la terra l'escludeua dal porto, l'acqua gli minacciaua il naufragio, la Balena lo riteneua prigione, con euidente rischio, d di stritolarlo co' denti ò di affogarlo co' fiumi. Rauueduto nondimeno l'Huomo di Dio dell'errore commesso, e niente turbato nelle immensità delle angustie, sofferi le tante calamità di quel carcere mostruoso, senza mandare vn sospiro, à refrigerio del cordoglio. Salmeggiò, filosofò, si vnì al Creatore con profondità di contemplationi, e così quieto visse nelle viscère del Mostro, come dipoi quieto si addormi sotto l'ombra dell'Ellera. Et ORAVIT IONAS ad Dominum Deum suum DE VENTRE PI-SCIS, & dixit : Qui custodiunt vanitates fruftra , mifericordiam fuam derelinquunt ; Quì esce di sè attonito Girolamo, e, dibattendo le mani, protesta, appena crede-

3.9.

re ciò, ch'è di fede . Dunque, vn Figliuolo d'Adamo, vestito di carne infetta. attorniato da tanti terrori , sbattuto da tanti difagi , in faccia della morte e del fommergimento , non vedendo scampo a fuoi scempij, e temendo aggiunta di sciagure a'suoi infortunij; come se fosse entrato, non nella gola divna Balena per perire tra' vortici delle tempefte, mà nel Sanda Sandorum per facrificare trà le fragranze de timiami, prega Dio per chi preuarica ; e fgrida delinquenti perche di emendino? Quel che io non farei; negue à dire Girolamo nella confecrata Spelonca di Betlemme, tra le melliflue lagrime de miei Monaci, Giona efercita fra impetuofe correnti dell' Oceano infuriato politauit Ionas de ventre Pifeis . Qui cuftediuntovanitates fruftra , m'fericordiam fuam derelinquant . Ecco gli fupori del Santois Gerne In c.a. magnanimitatem Propheta : in profundo maris, Ion. in ventre tanta beftia aterna notte coopertus To.21 non cogitati de periculo sun , seled de natura 118. rerum generali fententia PHILOSOPHATVR. Or qual farebbe, in tal confronto d'imperturbabile tolleranza, la nostra confusiones se, appena tocchi, o da vn motto ascolta-

#### 470 JELIPIYEVECCHI CHES

to per via, ò da vha licenza non ottenuta. in cafa si d da vno fguardo non affertuolo di chi presiede, ò da vna risposta non riuerence dichi foggiace, ò, quali diffi, dal cibo in vna cena non ben condito,e dal liquo re poco refrigerato nel definare i talmente. ci turballimo, ched'ora dell'orare ci fi riuole taffe in amaro fleccato di doglienze concepute e di rancori non repressi? Queste fono le Foche, che debbono inghiottiroi senza infreddare preghiere, e con suggerie re convertioni ? Orauit lonas de ventre Pifeis. Egli, immobile in tanto sconquasso: e Nois fenza quiete, all' increspatura d'vn'aura. 1 Che diremmo à Cristo Giudice nel getto d'ogni spirituale esercitio, se, à sorte, dogliofi per cofé da nulla, ci spacciassimo affatto inabili; ò à meditare Scritture; ò ad esaminare la coscienza è E pure può darsi eafo, che , anche chi dalla Regola è necessitato ad amare la pouertà come Madre, à feguire la mortificatione come pallo, à .... givite ne'cordogli , e à trionfare ne'roffori, firanamente fi discomponga, per la publicatione d' vn suo difetto, ò pel nascondimento d'una sua dote, à per lo smarrimento d' vna figura non fua. Questi diremos. che

- T-

che risplendano; quasi nouelli Moisè, conle Tauole de'configli euangelici nelle mani, fe in vece di caricarli con croci, come Cristo prescriue e come à noi ordina l'Istituto, nè pure sopportano, ò le frondi d'vn ramo, ò la resta d'vna spiga ? Siamo, siamo talora come il Coloso Caldeo, che, riguardeuole ed ammirato in tante membra rilucenti, fe il Sassolino d'vna voce preme la creta di attione non adorata, si disfà in poluere : lagnandoci quasi non hauessimo nulla, con hauer tanto, percioche non habbiam tutto, senza fare compensatione al loto d'un dito coll'immensità dell'oro dell'argento e del bronzo, che ci rendono più che Giganti frà Grandi . Percuffit Statuam in pedibus eins ferreis & fittilia Dan.2 bus : TVNC contrita sunt pariter ferrum ; 34 testa , as , argentum & aurum, & redacta. quaft in fauillam aftiue area, que rapta funt vento . Ohime , tal'e la delicatura d'alcuni che, ben proueduti, ben gouernati, e posti sù le più alte cime de Pinnacoli religiosi, si stimano e si protestano grauati vilipesi e depressi, quando, in tanta piena di prouedimenti e d'alzamenti, si nega loro, in leggerissimo oggetto, ciò che disdice: Si perd

cuote vn piede, e tutta la Statua tracolla: e nell'amareggiata immaginatione del volonteroso non sodisfatto, la piccola Pietra, (come diffi nell'anteceduto Sermone l'anno passato) che non potè trasfigurarsi à in bambagia ò in butiro alle brame dell'inquiero, cresce in Monte sì smisurato, che occupal tutto l'Vniuerfo: non altro ruminandofiedal suddito ingiustamente alteratosi, saluoche la Ripulfa, data con mille scuse di esposte, conuenienze, e con altrettante promesse di compensare, frà inondationi di gratie, il non pronto concedimento di vna l'Esclamo con Geremia: A, à, a. nescio loqui. Non haurei lingua, per rappresentare l'indecenza della querela, se giammai auuenisse trà Noi. L'ardore, che in tutti scorgo, di viuere crocifisti, e di volere, non li grappoli delle Vigne canance, mà il fiele del Monte Caluario e i pungenti chiodi della Regola, mi afficura che ognino fi renderà originale di apostolica penitenza vassini che i men Prouetti di Noi s'innamorino: della Croce, rimlrata da effi ; espreffa in. ogni nostro senso; e ne' Mondani si trasmetta vn'odio irreconciliabile a' folletichi del fomite e a'forrisi della vanità, compun-

let.i. 6.

ti à nostri pallori, e santificati dalla nostra. Osseruanza. Tenebat duas Tabulas restimony, & ignorabat, quòd cornuta esset facies sua.

Ed eccoci all'esaminanza del fecondo Punto, da mè proposto, della Esemplarità e del Chiarore, che non mai si discongiungono dagli andamenti e dal volto di chi si sposa con la beata Mortisicarione del Chiostro . Questo lustrore d'Esempio è sì necessario à gli Anziani de'saeri Ordini , per santificare i più Nuoni di abito, ed è vgualmente si prescritto à tutt'i Serui di Dio, per compungere i mondani, che sin ogni luogo e in ogni attione, debbono, quasi Soli della Fede, nasceres luminofi, senza giammai tramontare al profitto dell'anime. D'ognun di esti fece va vitratto David nella fua persona cantandos Qui timent te videbunt me & letabuntur Se i nostri Professi escono dalla stanza , senza inferuorare chi li rimira, non fono des gni del Grado, à cui la Compagnia gli fublimo. Io confesso, che, ne primi anni de'miei studij, non mai m' incontraua inmolti de'nostri Sacerdoti, che, à gli splendori della loro maturità, non componessità

LEES.

1.7

miei fenfi, e non liquefacessi i miei geli-Altrettanto feguina nelle nostre Scuole della Filosofia e della Teologia, alia comparfa in effe de'nostri Studianti; che, quasi Pianeti accesi di divina luce, col filentio de' labbri, con la grauità degli occhi, con la maturità de'gefti, con la verecondia delle guance con la diligenza nello scriueres, con la serietà nel muouersi, con la religiofità nel disputare, necessitanano si gli Alunni de Collegij pontificij come ogni altro Scolare à concepire, à compuntione per ratinederfi, ò ardori per perfettionarfi. Siamo strettamente obbligati , fotto penal di non effere que che siamo, à spargeres tanta luce di fantità ne'tiguardanti e in chi conuerfa con noi, che ognuno giuri? di trarre dal nostro aspetto sacre fiamme di generolità Cristiana, per ardere tutto il fieno de'pensieri terreni , e per purificaren tutto l'oro delle ispirationi dinine. Qui timent te , videbunt ME, & latabuneur . Ples rifque enim Iusti aspectus admonitio correction nis eft , perfectioribus latitia eft . Chiude poi S. Ambrosio il suo Comento, con dire: Quam pulcbrum ergo, SI VIDEARIS ET PROSIS! Ne'viaggi negli abboccamenti;

Ser-10 in pf. To. 2. 50.

nelle vilite; melle affemblee ; nelle difpute, nelle ftrade, ne contiti, le non fantifichiamo chi ci riguarda, non fiamo nè fuccessori ne figlitioli-de nostri Padri : Ciafcun di effi , ouunque giungeua , riempiua i enoti di tal fernore, che ogni Babilonia diffolitta fi tramutatua in Niniue penitente. I Genitori nascondenano la proles quando gli Operarij d'Ignatio, ò passeggiauano per gli Emporij , o predicauano da Pergami! percioche quafi quanti, o li ri-mirauano o gli vdiuano, falluano alle Certole. e fi nalcondenano ne Monasterij ? Quam pulchrum, fi videaris , 6 profis ! Diuersamente auuerrebbe, se, per nostra dis s'incoronano di fembianze angeliche, ateuni pochi, dimenticati della loro conditione, in vece di rifuegliare gli addormentati nella colpa cotuoni delle loro voci e cotumi pi delle loro opere, ingenerallero loro vil letargo , per più disperatamente perire el nelle pompe e nelle vanità idolatrate. Qual fantita trasfonderebbe, chi, viaggiando, fl procacciaffe con ira, negli alberghi, la cas mera più difela, e il letto più morbido ? Chi, nelle convertationi, non s'inuaghirebbe

9-

delle onoranze e delle ricchezze, fe ci fcorgesse stolidi adoratori de' sublimati e vili ammiratori de'facultosi ? Troppo poi si offenderebbe il Secolare, se ammesso alla sua tauola alcun de'Nostri, l'vdisse qualificare beuande e lodar conditure : Ohime; gli Allieui della Croce, fe altro ammirano, fuorche le spine del Saluatore trafical to, la canna di Cristo schernito, il presepio del Verbo incarnato, i dolori di lui e le contumelie che sofferse, sono, non seguaci, mà rubelli della Perfettione, che giurano, Quam pulchrum, SI VIDEARIS, ET PROSISt Sotto pena di decadere dall'altura della nostra Vocatione, siamo astretti, à seminare l'Eternità negli schiaui della Temporalità . Videaris, or profis ... Sia tutta l'esteriore nostra compositione vn Volume profetico, che anche non diuorato mà veduto, amareggi le viscere alfuggitiui della Penitenza, e raddolcisca le fauci à chi di-Segna emendamento . Videaris to profis . 100 Videaris, & profis ? Troppo auuilisco la maestà del nostro stato, se chieggo a'Figliuoli della Compagnia, che compaiano, per compungere. I nostri Nomi, rammemorati da'Laici, e la fola reminiscen-

za del nostro Sembiante debbono operare ne'petti degl' inuaniti ciò, che lo Spirito santo produsse dentro la Sala di Sion negli animi de' Discepoli . Certamente così feguiua, qualora in Nazianzo i Cittadini nominauano si la Madre come il Padre di Gregorio il Teologo. Nel rimbombo di quei Nomi, il prosciolto si componeua, l'auaro non rapiua, l'incontinente s'infreddaua, il superbo arrossiua, l'empio il sacrilego l'infedele si arrendeuano à Cristo. Gregorium dico & Nonnam, scrisse de suoi Genitori il tanto riuerito Letterato: Nam. Orat. NE NOMINA QVIDEM IPSA PRÆ in. TEREVNDA SVNT, VT QVÆ VEL Gorg, SOLA virtutis studium in bominum animis To.59 excitare queant . Anche, à di nostri, ciò 87. accade in più d'vno de'Nostri, la cui eminente virtù costringe, chiunque lo nomina. à percuotersi il petto, e à versar pianto dalla fronte. E' incredibile il giubilo ch'io prouo, qualora Signori grandi e venerati Ecclesiastici, ragionando di chi loro, ò insegnò le scienze ò maneggiò l'anime, stupefatti e lagrimosi ne palesano i preconij e ne raccontano gli acquisti . Basta , dicono, che riflettiamo a' documenti che ci diede-

#### 478- 1 PIV VECCHI

ro e alla fantirà con cui vissero, perches ripigliamo le beate sattezze: d'innocenza cristiana, che i vostri Maggiori ne' nostri animi colorirono, mentre secteo delle Accademie erudite insocati Santuarij di vittu persuasa. Nè nomina quidem pratereunda sum, ve QVÆ VEL SOLA virtusis sudium in hominum animis excitare queant. Riferirei i Nomi di essi, se riuscendomi senza numero, non mi togliessero l'ora tutta del Discorso. Voi, voi stessi ben sapete, quali samme rinuouino nel nostro seno i tanti Vecchi, che trà noi dimorarono, venerabili di osseruanza, e quasi inimitabili di seruore.

Da questi quando ci dissomis gliassimo, nella frequenza delle publiche mortificationi, negli ardori de' privati colloquij, nella porpora della modestia virginale, ne'raggi dell' esteriore pietà la nelle lagrime de'celebrati facrissii, nella seuerità delle pene praticate, ne'godimenti della meditatione celeste; nelle vampe del predicare apostolico, nell'amore all'inopia, religiosa, nella suga da gli applausi populari, nella brama di stenti santificati, nella rambitione di cedere à tutti, di servire à

tutti, e di soggiacere à tutti, in luogo di trar gloria da'nostri Antecessori, ci tireremmo addotto la confusione de'biasimi e il terrore de'gastighi. Così protestaua a' suoi Allieui S. Bernardo, celebrando i preceduti Monaci, e correggendo quei pochi, che si disterentiauano da primi. Malè prorsus tibi Ser.60 cum tua radice conuenit ARBOR PVSILLA super tortuosa nodosa. Radix enim santta. Quid Cant. ea dignum TVIS APPARET IN RAMIS? Tom-Fieus, inquit, protulit grossos suos. Non hos 212. nobili à radice traxisti, semen nequam. Quod 176. in ea est, DE SPIRITY SANCTO EST, ac per hoc subtile totum ac suaue. Che importa à noi, che, sospese a'muri nelle noftre Porterie sfauillino le Immagini, de'noftri Santi canonizzati dalla Chiefa, de'nostri Beati promossi à gli Altari, di quei tanti Sacerdoti, che, nelle due Indie, scannati dagl' Infedeli, sparsero il sangue, per descriuere l' Euangelio sù gl'indurati cuori de' Gentili ; di quegli altrettanti Scrittori; che hanno, ne'suoi Volumi, confutate. l'Eresie e ammaestrate le Diocesi, se alcun di Noi, discordante dalla loro pietà, viuesse negligente; e morisse infingardo? Chi così affatturato da tepidità spirasse l'ani-

ma, si vedrebbe rinfacciato, negli vstimi momenti della vita, da' primi Patriarchi della Compagnia, col tuono di Bernardo: MALE' TIBI CVM TVA RADICE CON-VENIT, Arbor pufilla & tortuofa . Si poco t'innalzafti dalla terra, tù che fei cresciuto in vn terreno, che folleuò i suoi Cedri fino alle stelle? Ogni fronda delle prime Piante erat ad sanitatem Gentium. L'odio insuperabile di essi à qualunque Maggio-22. 20 ranza, spegneua l'ambitione di salire. La fere inestinguibile, che in essi ardeua di sempre sudare e di sempre patire, stimolana gli animi effeminati, à trasferirsi dalle praterie di Epicuro alle arene d'Ilarione e di Antonio. Il manifesto trionfo di esi, nelle calunnie nelle ingiurie e negli efilii, screditaua così notabilmente le fumose macchine del fasto e le incantate larue della gloria, che innumerabili scendeuano da'seggi conseguiti a'fondi di vita abbietta, e all'ombre di professione disprezzata. Onde parue, che S. Efrem, descriuendo i fuoi Maggiori, profetasse i nostri. Quis enim admirandam illorum cernens humilitatem, ANIMO NON EST COMPVN-

De vita relig. To.30

\$9.

Apoc.

CTVS? Aut quis corum mansuetudinem

ad-

adfiniens, stupore non est correptus? Quis ita pocunia deditus, VT, ILLORVM. PAV-PERTATE PERSPECTA, NON ILLICO MVNDI ODIVM CONCEPERIT? Quis fornicator aut propbanus illos precibus intentos prospexie, ET NON CONTINVO PV-

DICVS effectus eft?

Padri miei, stà in nostra mano, ò viuere e venerati e gloriosi, se seguiamo l'orme di Predecessori sì fanti, ò passar gli anni, esposti alla riprouatione de'Giusti e alle satire de' Maligni, se traligniamo da essi. Coperti dalla liurea di Cristo, vsciti dagl'inganni del fecolo, fublimati alla. grandezza degli Apostoli, non siamo più liberi, ò di viuere mediocri, ò di conuerfare trà gli huomini non Apostoli. Guai à noi, se non diuampassimo, per vemenza di feruore. Conciosiache, situati nel mezzo e di Eroj euangelici e di Secolari feruorosi, rappresenteremmo la miserabile conditione di quegli Spiriti diabolici, che, caduti dal Cielo, rimasero nell'aere, spettatori degli Angioli coronati da Beatitudine nell'Empireo, e de'Giusti santificati da-Gratia nella Chiesa, senza godere ò i pregi di quelli ò i meriti di questi . Ogni HR Fol-

Tomas in Carry

Ser. 54 **fuper** Cant. Tom. 113. 166.

Polletto, feriffe Bernardo: In acre ifty medium inter Calibn O Terram, de Galo cadens Jortitus est. Quam mifer, cum sup cit Calos. in quibus innumeros Montes intuetur divina claritate fulgentes, dininis laudibus refultantes, Jublimes in gloria, abundantes in gratia! Quam miserior , cum respicis Terram ; Monses nibitominus quamplurimos de Populo acquificiones habentem, fide folidos, fpe excelfor y charitate speciosos, cultos virtutibus! 148 30 Gratie à Cristo, il cui Nome, scolpito nelle nostre Porte, e molto meglio impresso nelle nostre Menti , ci sottrae all' acerbità di sì suergognato supplicio Nò, nò: siamo e non inferiori à chi ciè preceduto di secolo nelle nostre Case con fama. di canonizzata virtù, e speriamo di vincere quei, che nelle loro Case, godendo con frugalità i patrimonii, offeruano l'Euangelio con lode. Mi perfuado, che ogni huomo della Compagnia non mai compaia inpublico , fenza le Tauole nella mano de' Configli euangelici custoditi, e senza luminosi splendori nel volto di costumi indicibilmente esemplari. Ciò nondimeno nons può feguire ple, come Moisè, lungamente non conversiamo con Dio. Ex confortio fer-

monis Domini. Lampeggio la faccia di Stefano con tal dilutio di luce , che acciecaua le Farifei e Scribi . Intuentes eum omnes, A.S.6. qui sedebant in concilio ; viderunt faciem. 5. eius , tanquam faciem Angeli. Voi lo scorgete Cherubino , perche egli fcorge Giesù trà le nuvole: da cui trae, e fortezza per sopportare sassate, e lumi per apparire più che huomo. Così di Lui scrisse ad Ireneo S. Ambrofio , Stephanus Iesum videbat , & lapidari non formidabat. Chi mentalmente orerà, e fisserà lo sguardo interiore della fua Anima negli Attributi diuini, quafi Albero di vita, darà frutti di spirito à chi vine. Che se da verun di noi si trascurasse l'vso di Meditare, sterili e secchi rimarremmo miserabili tronchi, destinati all'accette e preparati. alle fornaci . Appunto come . senza l'innassiamento di fresche fontane ò di piogge aeree, niuna Pianta germoglia: così protesta Gio, Grisostomo, niun Religioso poter fiorire con fama di Santo, fenza preghiere. Decet igitur Nos CVM Lib. PRECATIONE CVRSVM VITÆ PERA- de-GERE, alque bac mentem affidue rigare. Siquidem ea omnes homines non minus opus babemus, QVAM ARBORES AQVARVM 140 77 73 Нн

To-46 179.

HV-

#### 484 . I PIV VECCHI

HVMORE. Illa fructus producere, niss bibant humorem , non valent : neque Nos pietatis fructibus poterimus effe grauidi , NISI PRECIBVS IRRIGEMVR . Vi marauigliare, se talora sia talmente infecondo il lauoro d'alcuno de'nostri Operarij, che nè pur vno, de'tanti che coltiua, ne compunga ? Il meschinello, passando superficialmente l'ora dell'orare, si priua delle correnti del Cielo, e, conseguentemente,, asciutto e secco non auuiua, chi seco viue. Le parole di esso non solamente non risuscitano quatriduani puzzolenti e Lazzari putrefatti, mà, quasi Cembali scordati, empiono l'aria di biasimato tinnito, molestando, e non inferuorando, chi l'ode. Le fue opere, come morte Figure di freddifsimo Simulacro, nè solleuano chi giace, nè fermano chi crolla. Neque nospietatis, fru-Elibus poterimus ese gravidi, ni si precibus irri-

E Iddio volesse, che la Contemplatione delle diuine Scritture e de facri Vangeli fosse all'Anime religiose ciò, chel'Acqua è alle Piante. Viuono i Ceppi lungamente, anche col Cielo asciutto, e, senon fioriscono, almeno, verdeggiano per

qualche tempo. All'incontro, chi non Contempla, butta ogni fronda e subitamente infracida . Sì ripiglia per ciò il Grisostomo;e,à maggiore espressione della indispensabile. necessità, che habbiamo d'Orare, chiama l'euangelica Meditatione Anima de'nostri Spiriti, e Spirito delle nostr'Anime. Or come. qualfifia Corpo, per robufto per colorito e per fresco che sia, se l'Anima l'abbandona, perde incontanente e colore, e forza, e, pian. piano marcito, spauenta chi lo vede e ammorba chi lo fente : così ogni Religiofo, priuo di beate Speculationi della Vita eterna e di fante Dottrine, si scolora nella. Modestia, si snerua nel Zelo, s' infredda. nell'Osservanza, si putrefà nel mal'esempio, vitupera e infama tutto vn Comune. Quemadmodum enim CORPVS hoc nostrum, SI Lib.1. NON ADSIT ANIMA, PROFECTO de O. MORTVVM EST ac feetidum: fic Anima, rand. nife feipfam incitet ad orandum , mortua eft Deum ac mifera & grauiter olens. Figliudli d'Igna- To.46 tio e Viscere mie, prima Morire, che non 178 Orare. Così dico io, percioche così scriffe. l'allegato Dottore. Oportet QVAVIS MOR-Ibid.
TE triftius existimare, si quis DEPRECA. Ibid. TIONE PRIVETUR. Anche infermi, fee:

HR 3

#### ASS AND PIVEVECCHE OF THE

lasciamo il cilitio, non lasciamo l'Oratione ... Anche febbricitanti rimiriamo attentamente il Crocifiso: e, per quanto permetre à noi il capo indebolito, più breuemente si', mà non meno amorofamente folleuiamoci in Dio, e sommergiamoci nell'Eternità : Sofferiamo con minor tedio la vicinanza della Bara, che la prinatione de' Pries ghi . I fospiri dell' Animo eleuato si accompagnino con sglì vltimi respiri del Corpo agonizzante. MORTE TRISTIVS, & quis DEPRECATIONE prinetur. Confiderate ora voi, se possa ò diminuirsi ò trascurarsi la Meditatione , per qualunque faccenda di negotio e di studio. Dobbiamo meditare ftramazzati nel letto: e tralasceremo la Contemplatione à nauigando à caualcando? Non è Giouanni Patriarca che feriua mon è Paolo Apostolo che ammaestri, non è Geremia. Profeta che perfuada: le Crifto Figliuolo di Dio viuo , che ordina e che parla. OPORTET SEMPER ORARE, O nunquam deficere. Che rispondete à si manifesto Editto, Anime, che si facilmente voltate le spalle à Dio; e che fate getto della prescritta Orațione , all' ombra d'ogni terreno imbarazzo ? SEMPER ORARE

Luc.

de nunquam deficere ... Quelt' vio coltante. mente riverito, ci rendera somigliantistimi a Moise , mon folamente col deposito della Legge col lustrore della Luce, mà conquella dininica di Zelo, con cui l'infiam, mato Legislatore coperse i campi di cadaueri e allago i fosh di fangue, in venderta di Riti stranieri accettati, e in gastigo di Vitelli fonduti Voi, Padri, che fiete les prime Colonne delle nostre Prouincie, quà trasportati; per sostenere il vino Tempio della Compagnia , come vi ammiro qualinouelli Moise hella custodia delle Regole e nel chiarore de gli Biempij , così vi vegga , emuli del Profeta, fgridare nel voltro ritorno, chi alquanto trania inel mortale mente abbattere, chi nel tralignamento ina fracida, e non promette emenda dal gelo: Ne crediate , effer libera si fana feuerità a Prouetti degli Ordini . L' obbligatione introdotta dalla Natura, che recide deceluni, per fecondare il Tronco Velano i come Tigri, intere mandre di Peçorelle nell'Inferno, quiui arfe da fiamme, percioches gelarono negli Eremi . Sigul OVES IN 11.48. INFERNO posti sunt . Ascoltiamo Gosfrido Abate, comentatore del Testo. Ques ibi, non .

Lib.4. To.27 143.

propter veram innocentiam, fed propter IN-HONESTAM SIMPLICITATEM, QVA MALIS RESISTERE NOLVNT, VEL NESCIVNT, cos appellat: quos fine fine perituros effe denunciat. Et ideo, reietto fimplicitatis velamine , palam loquamur veritatem cum Propheta dicentes : Quis consurget nobis aduersus malignantes, aut quis stabit nobiscum aduersus operantes iniquitatem? Nos tales sumus, aut tales esse debemus, qui laudes bominum non affectemus, neque corum wituperationes expanescamus. E perche tutti ò fiete nella Religione Superiori ò sarete, abbominate trasgressioni , e non. perdonate à trasgressori. Se casualmente taluno, sceso da Gerusalemme, inciampa. ne Ladri, si curi pietosamente con olij di-Stillati, e fi riconduca all' Ouile . L'Affassino, all'incontro, che ferisce à morte viatori, fi ftrozzi. A' deboli fi dia la mano: à gli scandalosi s'intimi la macina e si dinunzij il naufragio. Che se chiudessimo gli occhi alle colpe, e imbalfamassimo colpeuoli, faremmo, non Pastori del gregge religiolo, mà Lupi. Quomodo Deum; legue Exod. à dire l'Abate, ac Dominum sequimur quidentes abominationem fantem in loco fancto

32.

SI TACEMVS? Si quis est Domini, iungatur mihi : occidat vir fratrem & amicum. & proximum suum. Si ergo ille Dei dicitur, qui CONTRA DELINQUENTES zelo diuini amoris excitatur , PROFECTO' SE DEI ESSE DENEGAT, qui corum prauas actiones increpare recusat. Già veggo invna delle vostre mani il Decalogo Mosaico, e nell'altra il Coltello apostolico. Questo per preservare la Religione da difetti, e quello per glorificarla coll' Offeruanza. Non bastò al Profeta d'intimare à sestesso i diuini Precetti, se non ne prescriucua l'adempimento alla moltitudine, che lo feguiua. Così à voi non-basti la santità de'vostri spiriti, se non astringete i vostri sudditi e i vostri figliuoli, a farsi santi. Illuminategli co'raggi de'vostri feruorosi portamenti. E, quando basti la luce dell' Esempio, rimettete la spada del gastigo nel fodero del perdono, Estraetela, per l'opposto, generosamente, qualora; per conseruare a' Feruorosi la bontà e alla Compagnia la fama, vi conuenisse smembrare, chi ammonito non fi rauuede, chi rialzato non fi sublima, e chi duro resiste alle mez voci di Dio e alle vostre. In tal guifa., pro-

### 1 PIV VECCHI

prouedute tutte le nostre Case di vigilanti Gustodi, renderanno ogni nostro Operario, qual lo descrissi è quale il bramai nel principio del Discorso, ciò è, vn Moisè, venerabile a' Popoli, per la riuerenza alle, Regole è per gli splendori della Vita. Così sara, è così è.



## TAVOLA

# Delle Cose più notabili.

Dal numero si dinota il Foglio.

### ani ngawa tau ii

Bate Cassinonse bramosissimo di

Abramo Anacoreta, osferuantis-

Abramo non perdona, e Ifaac non teme, per riuerenza a dinini Volera

Lega il Figliuolo, perche non si muoua nel colpo. 18.

Figura d'Vbbidienza, sì nell'ammettere come nel licenziare l'Egittia. 33.

Suoi Pastori discordanti da Lot, armano i Cananei, 281,

Acqua sempre cala al basso, e che dinoti.

Adamo comanda alle fiere , finche vbbi-

#### TAVOLA.

difce à Dio. 36.

Ammiraglio si esercita negli Stagni, per na-

uigare nell'Oceano . 214.

Anello cominciò da vna pietra, legata nel ferro: indi trascorse à diamanti e à sme-raldi.

Animali fanti d'Ezechiele, indifferentissimi à

luoghi. 325.

Angeli pellegrini rendettero santo il Padiglione d'Abramo. 176.

Apostolato sitibondo di Patimenti . 308. vedi Mortificatione.

Apostoli distaccati da Città e da Provincie.

Affaffini vibbidientiffimi al lor Capo. 24.

S. Atanasio desideroso di pene. 399.

Aterio Oratore, vanissimo nel dire. 241.

Auari siamo con Dio, mà liberali ne capricci.

F

S. Ballio, indifferente ad ogni Città, nonriconosce esilij. 329.
Bramosissimo di pene. 465. 466.
S. Benedetto auuelenato, perche volcua offeruanza. 256.

La-

#### TAVOLAT

Adaucro, Scuola di mortificatione 406.

Calamita schiua l'oro, e ama il ferro . 401. Cani lambiscono le ferite, e non le squarciano.56.

Cerimonie e motti disdicono à Religiosi.

. 33I.

Cerui così corrono a'monti, come scorrono nelle pianure.391.

Viuono di veleni.434.

Chiese sieno maestose, mà non vaste. 421.

Chiocciole, Tipo di Religiofi attaccati a'Monasterij. 331.

Cieco di Gerico stolto nel tollerare, che Cristo faccia à suo modo . 20.

Cipresso significa Religiosi sempre più osser-

· uanti e mortificati.441.

Compagnia di Giesù oppugnata, perche confuta errori. 260.

Vedi, Persecutione indizio di Virtù. Confessori sieno sommamente pietosi co' penitenti . 307.309.310.312.313.314.315. 316.

### TAVOLA:

| Configlieri perniciosi diffuadono i patimenti.             |
|------------------------------------------------------------|
| 204.444.                                                   |
| 394.444. Conversatione alquanto mitigata, se non           |
| nuoce à Religiosi maturi; grandemente                      |
| pregiudica à nuoui. 218.219.                               |
| pregiudica a nuoui. 21 0.219.                              |
| Coscienza non fi discuopre à Superiori o au-               |
| Apri a indiferett. 54.55. 192                              |
| Discoperta, propria divila della, Com-                     |
| pagnia 49 imora a se se inter-                             |
| Discoperta, rimanga in sommo secreto                       |
| Discoperta, innanga in tomas con                           |
| presso il Superiore, 60,61,                                |
| Discoperta auualora mediocri: come                         |
| non discoperta auuelena feruenti                           |
| 62                                                         |
| Non discoperta guida à precipitij . 67                     |
| -0 -170.71.73 - 1.5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 |
| 70.71.73                                                   |
| Si discuopra a'Superiori 48.                               |
| Il discoprimento di esta necessario etian                  |
| dio a Pertetti 76.76.79                                    |
| Cimanifeffa da chi ben opera,68.69.                        |
| Cristiani primitiui perseguitati, perche vine              |
| uano fantica 58.                                           |
| uano lainte yo.                                            |
| Cristo succiaua poppe, e raggiraua pianet                  |
| 269 DOY 0.2 "                                              |
| Per fantificare peccatori, il dimentica                    |
| del Cielo 120.140.                                         |
| Ributta coscienze tenebrose . 64                           |
| Dc-                                                        |
|                                                            |

Desinaua co'Farisei, mà per santificargli.236,237.

Non conta quegli anni, ne' quali non. conuerti maluagi. 93. Muore, per vbbidire. 16.

Aniele, e suo Sassolino . 323,471. Suo Sassolino misterioso ci persuade indifferenza à luoghi e ad impieghi; - 345.

Dario Re, perche viue, rende dolci le catene alla moglie prigioniera. 153.

David amato, quando canta: abbominato. quando vince,262.

Abbatte Giganti, perche strozzo Leos

ni.213.

Perche palesò il peccato, rendette famosa e coronata la sua penitenza; non così feguì ad Adamo, copritore del fallo . 65.

Discordie e gare frà Religiosi, gli espongono all'insidie e à gl'insulti de maluiuenti. 07281. 2 -100 - JARS- 025

Domestichezza co'Secolari, sia circospetta e ma-

matura . 279. 300. Duello, con quanto biasimo, lodato da bocca religiosa . 216.

## E

Cclesiastici per qual cagione, alle volte, non sieno rispettati. 268.271.272. Eclissi non si vede, suorche ne maggiori Pianeti. 253.

Eleazzaro non mangia, e muore, per noniscandalizzare Leuiti più giouani. 456.

Epifanio, rispettato anche dagli Eretici, per la somma virtù . 277.

Breole tralignato, simbolo di Ecclesiastici intiepiditi.275.

Esemplarità di vita, quanto possa ne' cuori de' peccatori. 293.

Eua precipita nel peccato, perche ammette dubbij nel Precetto. 10.12.

### F

Abbriche magnifiche, quanto disdicano

Figliuol prodigo, separato dal Padre, precipitò in infinite rouine. 41.

Folletti, fimbolo di Religiofi intiepiditi. 481. Fonte battefimale, Idea di Conuerfationi religiofe. 94.

S. Francesco Apostolo dell'India, desiderofissimo di patire. 374.375.378.380.400. 404.406.409.

Quanto indifferente à Luoghi e ad Impieghi. 321.

Alieno da comandi, e bramoso di fatiche.347.348.403.

## G

GAllo dell' India nutrisce Giganti, e strozzerebbe fanciulli, 219.

Gemma, muta l'anello in sepoltura di tanti miseri, non souvenuti. 109.110.

Gerico espugnata dalla modestia de' Leuiti .

Giacob Patriarca ripola sù la Pietra, mà insieme l'adora e la consacra. 186.

Giona, niente turbato nel naufragio. 468. S. Gio. Grifostomo perseguitato per la virtu. 259.

1

S. Girolamo odiato, perche comentaua Scritture e confutaua Erefie, 251.

Giuditta astinente nel campo, perche digiunò nella sua casa, 212.

Giuseppe Patriarca, così santo al focolare, come nel trono.349.

Gloria vana si abborrisca.353.398.402.

Gradi più vili incoronano l'anima di meriti.

352. vedi, Ministerij faticosi, e non acclamati.

S.Gregorio Magno volcua Religiosi nel Palazzo pontificio, per rauniuarsi nello spitito. 204.

### I

S. I Gnatio, quanto fosse ardente nel zelo,

Quanto giouasse al Mondo con la sualingua.285.286.287.288.

Suoi primi Compagni, ambitioliffimi di penare. 150.480.

S. Ilarione fugge le Prouincie, ou'è lodato.

353. Imitatione de'nostri Santi 414,415,416,478.

479

Indifferenza a'Collegij meno proueduti.340. 343.417.

A'Collegij ancorche più offeruanti.335.

336.338.

Indifferenza religiosa a'Luoghi e a'Ministerij, quanto necessaria e quanto vtile! 321.322. 323.325.327.329.332.333.334.348. 349.

Infermi non lascino totalmente la Medita-

tione.486.

Iob spasima e predica. 151.411.

Alle piaghe aggiunge dolore. 464.

Isac, offerito sul Monte, si publica da per tutto: e stuoli interi di Figliuoli, sacrisicati à gl'Idoli, in niun muro si dipingeno. 26.

### L

Etterati, nelle Religioni ordinariamente più fanti.357.

Lettere religiose sieno spirituali, ancorche, co'Principi. 233.

Lingua religiosa non parli di materie mondane.304.305,

Inferuori e consoli.292.

S. Lorenzo trionfa trà fiamme. 369,

I 2 L

Francis / Compl

Lot, fanto in Sodoma, perche odiana follazzi. 182.

S. Luca scriffe Euangelij, perche su santo o contemplatiuo.239.240. . . . . . . . . Luna così corre illuminata, come ofcura.

S. A Aria Maddalena non vede Cristo frà gli Angioli. 338.

Martello rompe vetri, e nobilita metalli. o from thench a to

393.

S. Martire-Igrida Manigoldi, perche lasciano vna parte del fuo corpo fenza piaghe: 384.

S. Melania bramosa di penare. 370. Ministerij più vili ambiti. 398.402.

Più faticofi e meno acclamati, fi cerchino con brama più ardente . 349.350. 351.352.356.

Modestia d'occhi soprammodo necessaria.

Morto à Dio, chi non Medita. 485. Morsè, e suo Rouero. 367.

Mortificatione sia cotidiana.372.

#### TAVOLAT

Si procacci patimenti : 381. 383. 407. 408.412.464.465.467. . . . Giubili nelle pene . 366.368. 370. 372. 373.377.385.390.434.468.4690 Odiata da' Religiofi intiepiditi 387. 393.394.422.424.427.449.452.470. 472. Defideri Case pouere.341. Sgridi Superiori, se non l'affliggono. . ino 385. a. . . . . . . . . . . . . . . . A. Fuor di tempo e luogo, più ricca di meriti, e più degna di corone.378 Muschio profuma anche i lontani ir 18. Laken Mit , as & Francision, re-Farge that at Large that every to graffo musero di Diculaci e a tradi TAui Cartaginesi abbruciate diedero finea quell'Imperio 333 . 21105.1 Noe tollerante di parimenti 437 Nouitij, quanto mortificati.441. . 981 Peficii di Par i il ilicra cu ra ra re re i to transfer or the bart or ned acidities . manil 1 20 00 paging light Cchio, fuelto dal capo, cede al Dito vnito al corpo. 35. . Siales game

#### TAVIOLAT

Orare Mentalmente 483,485.

Oratione mentale vtiliffima.318.358.

Oratore fia modefto e circofpetto nel proemio.272.

Oro purgato, e non disfatto, dalla fiamma...

Pistoria.

PAlma, dinota Religiofi immortificati.

Paparaina al ognati and 
S. Paolo Apostolo preseriue à Timoteo l'vso del vino 448.

Lascia la Città, oue il Proconsolo l'accarezza.343.

Fugge vilmente, per compungere più grosso numero di Prouincie. 127.128.

Là corre, oue mancano gli applaufice abbondano si pericoli come difagi.
132.133.135.

Pastori di Patriarchi discordanti fra sè . 281.
Pecorelle nell'Inferno dinotano Superiori
non zelanti. 488.

Persecutione indizio di Virtu e d'Osseruanza.

Cagionata, alle volte, da chi viue tie-

pı-

pidamente . 263. 265. 271. 372.273. 274.276. 4.75.3 Si smorza finalmente, quando la virtà è fomma : 263, 264, 270, 277, 278. S. Pietro non fi appaga di morire crocifisto; se alla Croce non aggiunge tormenti. 408. Porte quattro della Compagnia, piene tutte Porterie religiose non sieno teatri di pouelle, mà scuole di spirito. 19221930 194:209. 242.243. Predicatori non muonono le non contemplano 240.241. 142 . 3 700 7 th

### K

R Agionamenti religiosi sieno spirituali.
305.
Sieno serij co secolari.296.

Ragionamenti Spirituali rendono venerabili le Religioni. 305.306.

Senza studio d'Oratione, non riescono.

Ragionamenti di Mondo tolgono ogni sapo-

re allo spirito. 223.224.

Regole si osseruino con esattissima custodia.

Religioni più nuoue, più anche necessitose di esteriore modestia. 172.

Religiosi sieno elemplari e mortificati. 474

Prouetti sieno osseruanti ed esemplari.

38. 2:454.456.458.

Veri, si procacciano mortificationi.383.

Nel parlare sieno circospetti e santi.

Sfuggano curiolità, spettacoli, e veduta di pompe. 225.226.227.229. 303.

Sieno tolleranti nella mancanza del dounto ristoro.448.449.

Affistano in case grandi e à mense laute

Non entrino in Case grandi, se non les fantificano. 236.237.

Debbono santificare chi seco conuersa, 294.

on Non parlino nè di politica nè di pompe co'fecolari.234.235. Vedi . Zelo d'anime ferio co'profimi .

Non

Non manifestino, quel che fegue nel Monasterio.298.300.

Venerabili per la Contemplatione. 483. Venerabili, per la mortificatione. 439.

Tanto più odiati, quanto più osferuanti e più profitteuoli. 25 1.253.254.256.

Vedi Persecutione, inditio di virtà.

Ne'viaggi non fieno delicati-475: Saranno venerati e venerabili, se, odiando maneggi fecolari, s'impiegheranno in materie apostoliche. 269. 1 4 550

272

Religiosi risentiti e immortificati . 428. 429. 449.452.471.

Pieni d'ombre e di sospetti, indegni del

-017 clor nome. 426. C. 103 after

Superbi, che spregiano e Vguali e Su--puor periori, foggettiffimi ad illufioni . 89. 81.82.

Ricreationi domestiche, nelle Case religiose, fieno ferie e spirituali.217.302. Vedi, Zelo

d'Anime parla di Dio in cafa.

Ricreationi poco spirituali, da materie curiose passano à manifesto tedio di sacre parlate. 220. -

Roberto Bellarmino, sì fanto nella Porpora. come nella Saia, 202.

Ro-

Roueto Mosaico verdeggia trà siamme . 366.

S

CAlcio precede alle Viti, perche vuole minore cultura. 431. à Santolo manca il pane angelico, quando gli mancò il lauoro della Bafilica. i va Saffolino di Daniele lascia l'oro, e corre alla. creta.345. Vedi Daniele, n oanar Scandalo, dato à Religiosi più giouani, grauemente punito.457. Scettro gioiellato di Faraone cede alla vile Bacchetta di Moise 39.355.356. Scienze non nuocono allo Spirito, mà lo pro--- muouono. 357. Serafini, mentre parlano di Dio, commuouono tutta la Terra.305.306. Serietà non allontana i proffimi dalle Cafe religiole.168.169.231.232. Scuerità contro à gl'Inosferuanti : 489. Sigillo, distaccato dalla cera, vi lascia la figura improntata.177. Silentio, fonte d'ogni virtù . 317. Sole, così opera ne'fondi della Terra, come ne giardini de Principi. 322. ... . ...

Spo-

Spola ne'lacri Cantici, battura, quando non parlò di Dio. 271.

Acclamata ne patimenti, e vilipela nelle

delitic.147.148.

Splende, perche vede Giesù.483.
Statua di Daniele dinota Religiofi immortificati e rifentiti.424.426. Vedi, Daniele.
Si Stefano frà Manigoldi vede Cristo.338.
Superiori folleuino chi cade, e non l'abbattano. 55.57.59.60.

Abbondino di carità co'sudditi imper-

fetti.309.311.312.313.315.

Proueggano a' sudditi ogni necessario e conueneuole ristoro.447.448.

Non sieno troppo paurosi nel comandare.45.

Troppo dolci, scoronano il merito de sudditi. 22.23.44.45.

## $\mathbf{T}$

Alenti, senza sete di patire, nè bastano, nè giouano.144.145.146.147. Senza spirito, sommamente noceuoli nelle Religioni. 429.430.433. Teodorico Rè, bramoso di serite. 383.

Si

Si abbassaua, à prouedere buon pane in Roma. 447.

S. Terefa ama patimenti.375.

Tiepidità, quanto nociua.481. auston

Comincia da tenui principij, e giunge ad eccessi infoffribili,2201 . To anter?

Tiepidi e caduti diuengono ottimi. 58. S. Timoteo, benche malato, bee acqua. 449. Tralcio reciso non più frutta. 43.4 20:1 10:1

7 Bbidienza, gioiello de'fanti Angeli . 30. Si scolora per qualunque ritrofia. 17.42.43.

Se alquanto si discosta dal Superiore, totalmente suanisce.42.43.

Singolarissima fratrè Voti.6.

Voto disarmato, e per ciò facilissimo à violarfi. s.

Non ammette esaminanza di precetti. IO.

Quanto più dura , tanto più ricca di meriti.22.

Perfettissima in Abramo, nel taglio della Circoncifione.12.

Cosi cara a' primi Cristiani, che non operanano, senza comandamenti.32. Senza di essa, nè si ritengano gl'impieghi, e con esta si accertino. 33.

Schernita, e non adempiuta, da chi piega il Superiore a'fuoi voleri.20.

Ciò, che non si fà per vbbidire, si opera o per gli amici, o pe'parenti. Quanto voluta da S.Ignatio ne'suoi . 4. Se vbbidiremo, hauremo il Mondo ri-

uerente a'nostri Ministerij. 36.38. Vbbidiente, priuo di Doti, più vale, che non vagliono, fenza vbbidienza, Talenti ammirati.34.38.40.41.

101 8 1.5 \$ 1 . Chan 6 . (6) is go for an house son -

Vergini Costantinopolitane meno venerate, perche più libere nella vita, e più vane nell'abito: 265.

Vergini stolte escluse, per mancanza di carità,112. "

Vmiltà religiosa schiua gloric e acclamatio-· ni.352:

Vnione rende accreditate le Comunità religiole. 279.280.281.

# Z

|          | -                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Z Elo d' | anime, virtù perfettiffima. 95.96.<br>effo totalmente inabile, chi schiua |
| dif      | agi. 142.143.                                                             |
| Al pii   | , tolleri, e non mai approui o va-                                        |
| nit      | à o luffi. 182.188.                                                       |
| Com      | punga e santifichi, chi seco tratta.                                      |
| 29       | 5.                                                                        |
| Defic    | leri patimenti , 123.124, 340.362.                                        |
| 44       | 1.                                                                        |
| _ 44     | I. Delai - Policief                                                       |

Freddissimo in molti Prelati e Religiosi.

97.99. Imbrigli le lingue nelle Chiefe, e gli occhi per le strade, 157, 158.

Intiepidito, diuiene reo d'infinite anime condannate. 1 09.

Lasci la fantità, doue vna volta albergò. 177. Là corra, oue sono pericoli maggiori.

342. Proprijstimo à Cristo e à Dio. 89.90.91. 92.93.

Più arda, quando più pena. 152,153. Quanto riluca in chi predica nelle piazze. 158.

Nc'

Ne' Missionarij precede all' onoranze della Cattedra. 159,160.

Non è configlio, è precetto, 112.

Non fi rierei nelle conversationi, mà arda e fantifichi.192.209.

Non entri in case grandi, se in esse non compunge. 174.175.176.194.195.

Non dimori in Palazzi, se non li santifica. 176.

Non si addomestichi troppo co' Mondani.179.180.181.188.

Non si raffreddi per le persecutioni, 435.436.

Non traligni frà secolari, nè persuada. grandezze al parentado. 188. 189. 190.191.

Non ostenti politica, mà feruore ed osferuanza, 201.

Non solamente converta Villani nelle capanne, mà anche fantifichi Principi nelle Reggic.199.200.

Non si appaghi di pochi, e viua scontento, le non conuerte tutti. 103.104. Non fara ferio co'proffimi, fe in cafa.

non parla di Dio,211. Raffieddato o estinto per materie leg-

gerisime e vili. 106.107. Raf-

Raffreddato, impouerisce le Religioni di scienze e d'entrate. 115.116.
Sia serio co'prossimi. 165.168.169.171.

Sia insatiabile nel conuertire. 126.

Santifichi, anche oue non lauora, 118. Santifichi più volentieri pouerelli, chegrandi, 345, 346, 348.

Soaue ma fanto, imiti il fasso di Giacobbe, 184.

Tutto può coll'esemplarità della vita.

Vnisca alla sozuità la grauità. 166. Zelo dell'osseruanza necessario. 489.



IL FINE

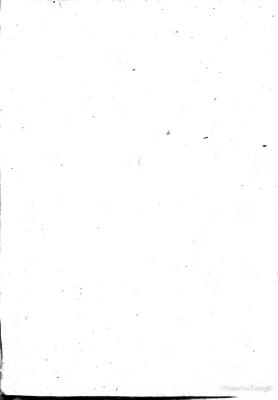

7-2-

3

